

55 8

WIRLOTSCA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE
10000 - 1-985

Sola Gineciarolini

1.7.11.

Terrale Cangl

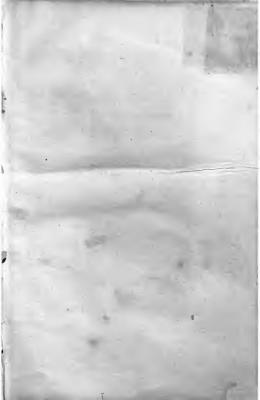



### SERIE

D E'

# TESTI DI LINGUA

USATI A STAMPA NEL VOCABOLARIO

#### DEGLI ACCADEMICI DELLA CRUSCA

CON AGGIUNTE

Di altre edizioni da accreditati scrittori molto pregiate, e di osservazioni critico-bibliografiche.



BASSANO MDCCCV.

DALLA TIPOGRAFIA REMONDINIANA

CON R. PERMISSIONE.



1 4 8 8

# AUSTH DELIC GUA

or of the Area and the area Letter 1 to the transfer of the

the state of the s

17 - 58

Lett of Jan

#### ALL' ORNATISSIMO AMICO

# SIGNOR

# LORENZO VANZETTI

AVIENNA

#### BARTOLOMMEO GAMBA

VI mando, ornatissimo Sig. LORENZO, un lavoretto bibliografico che nacque per eccitamento vostro, e che cresciuto e venuto adulto valicherà adesso le alpi, verrà a starsene vicino a voi, ed ambirà di poter prestatvi qualche assistenza. Voi siete un coltissimo viaggiatore, avete sapor vero per ogni genere di bello antico, promovete in codeste contrade il gusto per le buone arti, e voi fate spezialmente sesta alla letteratura

italiana, raccogliendo i classici nostri scrittori, delle ottime edizioni de quali siete già a gran dovizia fornito. Le mie inclinazioni sono alle vostre conformi, e conforme è stato in me il desiderio vostro di veder nuovamente estese ed impinguate le notizie intorno ai testi di nostra lingua, già pubblicate con sommo merito da D. Iacopo Bravetti, Io era volonteroso che altri di miglior merce forniti, ch' io non lo sono, si prestassero a questo lavoro: ma essendo sin ora andate a vuoto le mie speranze, mi sono finalmente accinto all' impresa . Congedatomi un poco da' miei giornalieri fastidii, e ripigliato per mano quell' ottimo libricciuala, postillato tutto o di osservazioni da me fatte, o di memorie comunicatemi da dotti e cortesissimi amici, ecco l'opera che m'è scappata fuori . Ve l'offero in istampa , poichè non posso essere tanto schizzinoso da crederla inutile ad ogni altro amatore. Vogliate riceverla, aggradirla, e risguardarla come un pegno dell' ingenua e candida nostra amicizia.

### PREFAZIONE.

principali vantaggi che trar si possano da una qualunque opera bibliografica sono quelli di trovar in essa un ajuto per saper valutare la rarità ed il pregio de'libri più riputati, per riconoscere l'integrità loro, e per distinguere le differenze, i miglioramenti, i cambiamenti, le contraffazioni che si sono spesse volte fatte di un' opera stessa. Di tutti questi oggetti non volle occuparsi il Bravetti ( nell' Indice de' Libri a stampa ec. ) edito in Venezia nell'anno 1775. in 8, il quale non fece che registrare i testi a penna citati nel Vocabolario della Crusca, ed aggiugnere quell' edizioni che seppe maestrevolmente riconoscere opportune o a supplire alle incertezze lasciateci dai compilatori di quella grand' opera, o a rendere di miglior uso, e profitto gli autori per gli utili rischiaramenti aggiuntivi da uomini valorosi. Sono però così giudiziose e sobrie le osservazioni, e le aggiunte del Bravetti, che di quando in quando si vedranno in quest' operetta da me riportate colle sue parole medesime. E siccome quello scrittore e segete ad spicilegium reliquit stipulam , non era a me difficile l'approfittare poi di tanti sussidii che in più recenti lavori bibliografici si trovano sparsi; e razzolando qua e là formare un libro agli amatori bene accetto e vantaggioso.

Prima d'ogni altra cosa, a disinganno di chi immaginasse di poca importanza una raccolta de' soli libri allegati dal Vocabolario, mi piace trascrivere que'sentimenti che l'illustre Bali Farsetti espresse con tanta leggiadria nella prefazione al suo Catalogo de libri italiani ec. Pare a noi, egli scrive, che tali libri ci si presentino in guisa di vaghi fiori, e di odorifere piante, che in bel giardino facendo di loro pomposa mostra, invitino chi passa a darsi sollazzo, e piacere. Imperciocche, se di materie poetiche parlar si voglia; ti si para davanti agli occhi Dante sublime poeta . il Petrarca . l'Ariosto . il Tasso . e l' altra felicissima schiera . Se di Novelle vuoi div lettarti : sorprendente ti riesce e senza pari il Decamerone di M. Gio. Boccaccio. il Libro del bel parlar gentile, il Pecorone, Franco Sacchetti, ed altri . Nella gravità della Filosofia maravigliosamente risplendono i Volgarizzamenti di molte opere del gran maestro di color che sanno, fatti da Bernardo Segui, le Opere di Galileo Galilei, del Viviani, i Saggi di Naturali-Esperienze dell'Accademia del Cimento, e eadiscorrendo, E quanto all' Istorie; quelle del Segretario Fiorentino, del Varchi, del Segni, del Giambullari, a quali altre mui cedon' elle il primato? senza che si annoverino le Croniche de Villani , del Malespini , le Storie Pistolest ,

e di altri antichi ... E per non fare più lunga mena : se nella Teologia vogliamo entrare , e nelle cose ascetiche, chi non conosce il Passavanti, Fra Giordano, il Cavalca, le Vite de' SS. Padri, ed il Segneri, che scrisse quasi in questi ultimi tempi? In somma in qualsivoglia sorte di stile o sublime o tenue o moderato o giocoso si veggono risplendere ottimi esemplari : L' Ariosto, il Gelli, l' Ambra, il Cecchi, dopo gli antichi furono i primi a darci commedie condite di spirito , di amenità, di vaghezza. Il Card. Bembo, il Tasso, il Caro, il Redi sono scrittori di lettere inimitabili. Spirano leggiadria i Dialoghi del Gelli, le Prose del Firenzuola, l'Ercolano del Varchi; e ne giocosi componimenti quali altri mai superano in grazia o in piacevolezza e l'Orlando del Berni, e il Malmantile del Lippi, e i capitoli di tanti bizzarrissimi ingegni che si leggono nelle Rime Burlesche, e le canzoni che si contengono ne' Canti Carnascialeschi? Peccato che altrettanto affermar non si possa per gli scrittori di arti e di scienze, de quali è troppo manchevole il novero! Ma dopo tutto ciò risguardando una Serie de' libri allegati dalla Crusca con interesse bibliografico, chi non prenderà vivo affetto a quella collezione di opere italiane, che per la loro preziosità formar possono l'ornamento insigne di ogni più gran biblioteca? Oh come restano bene appagate le belle ed oneste brame di chi va in traccia di tali ricchezze quando arrivi a possedere tante e tanto rare e peregrine e sfoggiate edizioni!

ni! La sola collezione de libri allegati dai Vocabolaristi somministra bei s'aggi della stampa del decimoquinto secolo, e dà una serie di edizioni o per la loro integrità, o per l'estrema rarità loro, od anche per la stessa tenuità della loro nole ricercatissime, e quasi tutte raccomandate da uomini rispettabili. In quest'edizioni vediamo il valor tipografico degli Aldi, dei Giunti, del Blado, del Giolito, del Torrentino, del Valgrisio, e fra recenti tipografi de' Manni, de' Tartini e Franchi, e del Comino, che per diligenza non la cedono a que' primi.

In un lavoro di bibliografia rare volte accade di dover discutere cose importanti, ma ciò rende più indispensabile il prendersi cura delle cose minute . Io non ho mancato di farlo col descrivere i libri senza punto fidarmi de cataloghi già stampati, o delle altrui relazioni, ma rivedendoli possibilmente da me medesimo; alla qual cosa d'ogni opportuno mezzo potei essere il più delle volte fornito nella privata libreria formata dall' ottimo gusto del Co. Giuseppe Perli Remondini, il quale ne ha affidato a me la custodia, come affidarmi gli piacque l'onorevole incarico di dirigere le sue grandiose officine. Quanto al titolo, ho posto quello che potea bastare per darci una giusta idea dell' opere, e sono stato spezialmente scrupoloso nelle date e nelle forme dei volumi, poichè la più piccola inesattezza arreca qualche volta gran confusione. Se ho ommesse lunghe descrizioni e leggende e copie intere di frontispizii, ho voluto far-

lo per non seguir ciecamente l'esempio di tante opere di tal fatta, le quali per quanto spirino esattezza ed erudizione, tuttavia sono persuaso che potrebbero riuscir più economiche ed egualmente utili se fossero per una buona metà diminuite nella lor mole. Lo stesso dicasi quanto alle descrizioni de' volumi, giacche quando si sono dati, per le antiche edizioni spezialmente, quegl' indizii che bastar possono per non andar errati nel procurarseli integri e perfetti, reputo di soverchia soprabbondanza ogni ulterior dicerla. Non minor sobrietà mi piacque eziandio usare nell'erudizione in generale, imperciocchè quanto a giudizii intorno alle opere ed agli autori, questi formano una parte separata della bibliografia che a me non toccava percorrere, e quanto al merito dell' edizioni basta accennare in cosa quello consista principalmente, e se passa notabil divario da una ad altra stampa o per mutazioni o per troncamenti o per nuove giunte.

- Poche sono le collezioni, le quali contar possano tante contraffazioni di libri come questa nostra. Non si danno: al mondo due edizioni che possano essere perfettamente simili, ma si danno però troppo frequentemente esempii degli artifizzi degli uomini per imporre anche alla gente più accorta. Conviene dunque stare cogli occhi aperti, e non sarano, inutili quell'esatte avvertenze da me dinotate per riconoscere le differenze che passano dalle originali edizioni alle contraffazioni loro. Anche a colui ch' è meglio esperto giova sempre

il trovar ricordate quelle singolarità, le quali facili

mente svaniscono dalla memoria

... Si vedranno frequentemente distinti molti libri doll' indizio di rari, assai rari, rarissimi. Debbo avvertire, che rari ho inteso di reputare quelli, de' quali poche copie si trovano isparse nelle nostre contrade ; assai rari quelli, de' quali ristrettissimo essendone il numero con grande difficoltà si possono avere; e rarissimi in fine si debbono considerare quelli, de' quali è noto che appena esista qualche esemplare nelle collezioni più illustri, e nelle più doviziose pubbliche, e private biblioteche. Quasi tutti gli altri libri già allegati nel Vocabolario, e che non sono da me denotati con verun grado di rarità i possono però chiamarsi almena: poco: camuns, giacche oggidi non si trovano più facilmente in commercio. 11 1 ino sil 1126 so I Compilatori del Vocabolario accennarono nel loro: Indice i che qualche volta si videro costretti a servirsi di edizioni o tronche o scorrette, il che si vedrà da me esattamente riportato a suo luogo. Quest'ingenua loro confessione giustifica abbastanza le aggiunte che era si sono nuovamente fatte. Molte edizioni non si saranno potute dai suddetti esaminare per l'estrema difficoltà a rinvenirle, alcune non crano punto note, e molte sono state con diligenza somma pubblicate dopo la stampa del Vocabolario. Dunque , aggiunte si fecero dal Bravetti, ed aggiunte ho fatto io pure, ed aggiunte farà chi volesse in seguito ristampar questo libro. In ho ritenuto però il metodo del Bravetti, di far uso cioè del carattere torsivo nell'indicazione dell'edizioni dal Vocabolatio non allegate, de ho soitanto aggiunto il segno seguente d'a quelle da me inserite, poiche in tal modo non può confondera la censura, o l'approvazione che si debbono imparzialmente al Bravetti, ed a mè. Anche il Farsetti, giudice eccellente in tali materie, nel suo Catalogo de Testi di lingua non che di difficoltà d'inserire alcuna volta quelle stampe, purchè rare siano, e degne di considerazione, che non furono dai Vocabolaristi accettate, avendo essi preferito i manoscritto.

Di un ornamento mi piacque d'arricchire la mia operetta, che per la sua affinità all'argomento nostro mi lusingo che non sarà per riuscire discaro. Di quand' in quando in paragrafi impressi separatamente, e con diverso carattere ; ho brevemente seorsa la storia dell'edizioni de' primarii classiei nostri, ed ho accennate di volo le più celebri stampe che si sono fatte sin a questi giorni, per esempio del Decamerone, del Canzoniere del Petrarca, della Divina Commedia, della Gerusalemme, dell'Orlando Furioso ec. Sono di avviso che ogni amatore duri gran fatica a resistere al piacere di possedere, per quanto può, tali preziosità; e tanto più che quanto alle prime edizioni non si può negare che non racchindano alcuna volta la lezione migliore, e quanto all'edizioni più recenti ci danno esse se non altro il compimento della serie delle stampe più celebri, giacchè illustri tipografi gli Elzeviri, Cramoisy, i Baskerwille, i Didet, i Bodoni, tutti

s' impiegarono nella pubblicazione di qualche elassica opera italiana. Riguardiamo una tale aggiunta come l' imbandigione di ua solemne banchetto, in cui, per quanto siam persuasi che le sode pietanze bastino per satollazci, nientedimeno inno vorremmo usare di tanta austerità da non assaggiare pur anche i manicaretti, le confezioni, ed altre tali lautezze.

In una serie di libri che racchiude il fiore dell' italiana eloquenza, e che esce in luce oggidì . grave mancanza sembrerà quella di un elenco delle opere di tanti scrittori tersi e gentili, de' quali l' Italia abbondò dopo la compilazione dell'ultima stampa del Vocabolario fatta in Firenze . Si esiliarono allora alcuni scrittori, e spezialmente il Nardi, il Tassoni, il Card. Pallavicini, che erano per lo innanzi approvati e bene accolti, e non si ado-: prarono poi autori viventi per la sola ragione che la morte non li avea prosciolti da questa taccia. In Toscana e fuori vivevano pure ingegni felici che, avrebber potuto molto arricchire di esempii, e perfezionare quell' opera. Non furono citati gli scritti dei Bellini, dei Grandi, dei Bottari, degli Zeno, dei Manni, dei Vallisnieri, dei Gravina, quando tutti servono a perfezionarci nel bello stile che dee farci onore. In un'epoca a noi più vicina si mantenne. l'Italia in possesso di dicitori corretti, e debbonsi ricordare con rispetto i nomi dei Maffei, dei Volpi, dei Fortiguerri, degli Zanotti, dei Manfredi, dei Torricelli, dei Serassi, dei Cocchi, dei Gozzi, e di tant'altri, che contribuirono a rendere la linlingua bella e doviziosa. Un' appendice che comprenda la serie di siffatti scrittori sembra dunque ch' essere dovesse di assoluta necessità, ma se si voglia riflettere che troppo discordi sono, le opimioni degli nomini sul formare una scelta applaudita; che questa scelta si è fatta nell'anno 1786. in Toscana (\*) senz' ottenere il miglior numero de' voti, e che non tocca ad un estensore di frontispizj il decretar la corona a quello scrittore od a questo, io sarò ben compatito se credo di dover astenermi affatto da un impresa sì malagevole. Abbiamo poi a'nostri giorni aquile altere, le quali sdegnando gl'inclampi che si oppongono ai voli del genio, e scontente del mal digesto Vocabolario della Crusca dettano al bagliore della veggente filosofia nuove traccie per formare un nuovo codice della lingua. Io desidero alla bella impresa una più bella riuscita, e se mi parrà e piacerà ristamperò poi un giorno questo mio libro, da cui saranno cancellati i nomi più miseri e gretti per sostituirvene altri di luce più viva e più scintillante.

Piacque a chi mi diede eccitamento a compilare questo lavoro, ch' io aggiugnessi az-cadauna delle allegate edizioni il suo valor rispettivo, confidando che un prezzo segnato da chi ha spesso le mani imbrattate dalle tarlature de'vecchi libri dovesse acquistare qualche credenza. Io m' arresi ma di mala voglia a tale inchiesta, e si vedranno quindi segnati i prezzi in moneta veneta. Protesto però che non possono essi servire che per approssimazione, e che si è questa un' operazione tanto più mal misurata, quanto che in Italia non si vendono quasi mai i buoni libri all'incanto, e non abbiamo in tal genere se non che scorte per lo più mal siedre. Peraltro quanto ai libri peco comuni non è difficile il fissar misure universalmente adottate, e quanto a quelli che sono più o meno preziosi, io mi persuado che un valore fissato con qualche intelligenza sia questo stesso un indizio della loro maggiore o minor rarità. Potrà almeno una qualche volta servire a metter freno o all'ingordigia di chi vende, o alla smania intemperante di chi compera, e ad allontanare tante altre stravaganze che non sono rare ad accadere in commetcio un.

In principio del fibro ho posto una Tavola Cronologica del tempo in cui all'incirca fiorirono i maestri nostri del bel parlare; ed in fine, dopo una corta Appendice, si troverà una Tavola Generale, a cui possa ricorrere chi ama un pieno catalogo delle opere a stampa allegate nel Vocabolario, delle scritture che in esse opere si racchiudono, e de benementi cooperatori alle migliori

edizioni .

Mi raccomando in fine al lettore cortese perchè voglia gradire la mia qualunque siasi fattea. Egli non risparmii qualche sgorbio al mio libro, e non sia avaro di correzioni e postille. Faccia eziandio in modo ch' io possa profittar de' suoi lumi, onde-tendasi un giorno più emendata e più utile quest' operetta.

#### NOT A

ey GIL Auuri, che per partito preco nell'Adananza dell'Accademia Fiorentina dell'amon 1966, furono giudicati meriteroli d'
essere anovamente ndorenti, vengonia registrati dictro ad un Maniferio a rampa agli Amatri della Liega Italiana edito da Tommano Mati C. Domy, di Livorio a 95, Gunnaro 1934, Pentlarto quell'
Indice per lo pià non comprende che i nodi noni degli setticori senz'
aggiugnere quali sieno le opere de debbono ciaret adoprate i. Lanota si degli autori che delle opere i trovasi; nel Diziananio mirornate critico - netilepolisio della lingua Intaliana dell' Ab. Allibri di
Fillanova, Lucca, Maresamabif; 1979-1869, Fel. 6. in 4, (pag.
ZIIV.) ed lo ca daro qui alpresso una copia fedice. Dietro ulte o
pere ho aggiunte le viapettire loro cilifoni; per quanto ho poutor
Galto, stando artecto al l'avvenimenti del mont Academici, che
per l'edizioni del Tossami ii cretima quelle di Firenze, per gli adrit te prime o più crettue delizioni:

ADIMARI (diesandro) il Pindaro, colle osservazioni fatte da lui

medecimo (Firs, Yangili, 1951, in £.).
AVERANI (Braceter) Assal. Allia Gruzza), Orazioni, Pocsie e
Lettere. Di sali Opere non trevo regimene particelari edizioni, e il Matzuchelli ricatta estimate: Diece Letzioni compute
appa il quarte Sonsten della Prima Patrie del Contaniere del
Permara in Revornia, 30m. M. Lendii, 1970, in 4, rel dinietre alame ditre Dezioni, nie uno impereze ne' Yemi III. e IV.
P. II. delle Propo Escortinia.

BALDINUCCI (Flippe) Vocabolario del Disegno (Firenze, Santi Franchi, 1681. in 4.).

Decennali . ( In Notizie de' Professori del Disegno da Cimabue in qua , ciel: Secolo I. dall' on. 1160. al 1300. Fibenze, Santi

> Franchi, 1881. in 4. Secolo II. dal 1300. al 1400. èvi, Pier Matini,

1686, šn 4.

Secolo III. dal 1400. al 1550. ivi, Tartini e Franchi, 1728. in 4.

Par. Seconda del Sec. IV. che contiene tre Decennati, dal 1550. al 1580, ivi, Pier Matini, 1688, in 4.

Tre Decennali dal 1580. al 1610. Par, III. del Sec. IV, e Parte Prima del Sec. V., svi, Ginteppe Manni, 1702. in 4.

Sei Becennali dal 1610, al 1670. Par. II. del Sec. V. ivi, Tartini e Franchi, 1718. in 4. se Novivie se, accrescitte di appatazioni di Domo-

-- Le medesime Notizie es, accrescinte di annotazioni di Domenico Maria Manni furono ristampate in Fizenze, negli anni 1767-74. Vol. 21. in 4.

- Vita del Cav. Bernino. (Firenze, Vangelisti, 1682. in 4.).
BALDOVINI (Francesco) Cecco da Variungo. (Firenze, Matini,
1694. in 4. Prima corretta edizione).

- le steire. Firenze, Mouche, 195c. in 4. Cel rivietto dell'antore, con la usa vita scritta da Domenico Maria Manni, e con illustrazioni dell'Ab. Orazio Manini. In questo steve amo si stampò pure il solo testo a parte: Firenze, nella Stamperia in Borgo del Cresi, 197c. in §.
- -- Drammi. Non trevo tre le Oper del Baddevind, indicas dal Mani diere alla Vita oppracemata, che ita futa merzione attone di Drammi, ecettuati dae Opusceli Drammaniti inediti. Abbiamo beni del Baldevini la Compedia int. Chi la sore ha comica, sul l'ineguo, l'inenze yogi, in 8. con note e piegazioni di molte voci del suddetto Ab. Oracio Mario.
- BARTOLI (P. Davide, note nome di Errante Langobardi) il Toto, e'l Dritto. (Roma, Varve, 1688, in 12. La prima edizione fatta in Roma, Laverei, 1685, in 12. conseneva sole 150. Outroazioni, che in quest' edizione stronda si accrebbere sin a 270.).
  - lo stesso. Napoli, Rispoli e Mosca, 1718. Vol. 2. in 8. A quest edizione sono aggiunte le osservazioni di Niccolò Amenta, e le annotazioni dell'Ab, Giuseppe Cito.
  - Uomo di lettere. (Roma, 1645, in 8. Prima edizione).
     Storia dell'Asia. (Nella Collezione Storia della Compa-

gnia di Gesù: il Giappone, Rama, Lazzeri, 1660. in foglio:

- glio: la Cina, Roma, Varese, 1661. e 1663. in foglio).
- -- Bicreazioni del Savio. (Roma, Lazzeri, 1559. in &.).
  -- Ortografia Italiana. (Roma, Lazzeri, 1070. in &.).
- BELLINI ( Dett. Lorenzo , Accad. della Crusca ) Buechereide , Poema . (Fir. Tartini e Franchi , 1729. in 8.).
  - Discorsi Anatomici da lui principiati a recitare nell' Accademia della Crusca intorno all' anno 1696. (Fir. Moucke , P. I. 1741., e P. II. e III. ivi, 1744. Parti 3. Vol. 2.
  - Cicalata. ( Nel T. II. P. III. Prose Fiorentine si leggono varie Cicalate ).
- BERTI (F. Lerenzo) Prose. (Firenze, Bonducci, 1759. in 4.).
  BISCIONI (Can. Anten Maria) Annotazioni al Malmantile. (Nel
  Malmantile del Lippi, Firenze, Nessenus e Moucke, 1731. Vol.
- namantic del Lippi, Firenze, Nestenni e Montre, 1731. Pot.
   in 4).
   Annotazioni alle Rime del Fagiuoli. (Nel Fagiuoli Rime Piacevoli, Fir. Nestenni e Montre, 1729-14. Parti 6. in 4.
  - pice.). ..... Lettere di Santi e Beati Fiorentini. (Firenze, Monche,
- 1736. in 4.). BOTTARI (Monzig. Giovanni) Djaloghi. (Lucca, Benedini, 1754.
  - in 8. Prima Ediziene).

     Note a Fra Guittone. (In Guittone d'Arenzo Lettere, Roma, de'Rossi, 1745. in 4.).
  - Note al Vasari. (Vedi Vasari).
     Lezioni sopra il Tremoto recitate all' Accad. della Crusca.
  - (Roma, Salvioni, 1733, in 8-).

    Fior di Virtù ridotto alla sua vera lezione. (Roma, de' Rossi 2 1742. in 8.).
  - Delle lodi di Cosimo III. (Orazione recitata nell' Accademia della Crusca il di 10. Settembre 1914. È 1002' alcuna data, ma l'edizione è stata eseguita in Roma, per Antonio
  - de' Rassi, eirea il. 1743. in 4.).

     Elogio del Dott. Ghoseppe del Papa. (Sta nella Parte V. delle Vite degli Arcadi illustri, Roma, 17(1. in 4.).
  - -- Raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura ce. (Roma, 1754-73. Fol. 7. in 4. picc.).
- BRACCI (Rinaldo) Dlaloghi (Dialoghi di Decio Laberio sopra la nuova edizione de' Canti Carnascialeschi, In Calicatidonia b (La-

#### ( xviii )

(Lugano) 1750. in 8. Opuscoletto rarissimo, per eni vedi l' Art. Cantici Carnascialeschi, pag. 41.).

- BUONDELMONTI (Ab. Giuseppe) Lettera in fronte al Riccio del Pope trad. dall'Ab. Bonducci. (Firenze, Mouche, 1739. in 8. Prima edizione).
  - » Beggie di Cosino III. Il Matzuebelli registra sottamo uni Orazione nell'esquie di Gio, Gatotoe, Firme, Testini, 1337, in 4. a sii sia aggiunta la Belazione delle sudderte esqui e comparta da Reno destini, collo Descrizione diserta da Bindo Simone Perazzi. Nel 1750, et se five pue martitampa in Firmez en correctioni di aggiunte del Bunadelemni, su manacune della Descrizione delle sequie.
    - Bagionamento sul diritto della Guerra giusta, (Fireme, Eonducci, 1756. in 8.).
- CARLI (Paolo Franctico, di Montecarlo) la Svinatura. (Idillio graziazitimo che tra nelle Poesie di ettellenti Autori Toscani per far ridere le brigate, Raccolta Prima. Gelopali, 1764. in 12.).
- CASAREGI (Co. Giambarrolonmen, Accad. della Crusca) Poetio pubblicate dal Proposto Gori con quelle di Salvino Salvini. CASOTTI (Co. Giambattista, lettore di storia sacra e profana nel-
- CASOTTI ( Ce. Giambaticità, lettore di storia sacra è profana mello studio di Firenze) Memorie istoriche della Madonna dell' Impruneta. (Firenze, Manni, 1714. in 4. con figure).
  - -- Vita del Buommattel. (In Buommattel Introduzione alla Lingua Tostana, Férnac, Guidacci è Franchi, 1914. in 4, La medesima Vita scrista dal Casatti sati il nome di Daristo Narccont è stata impressa anche a parte nell'anno medesimo, Firenza, Guidassa, 1914, ed l'intratto dell'anter).
  - Ragionam. intorno all'origine della città di Prato. (Negli Opuncoli Filologici del P. Calogorà).
- CINONIO (« ia P. Mombelli) Oscervanioni della Lingua Italiana.
  (Parte i de Vechi), Ferli 3, Gelva 1689, F. II. delle Particle
  [e. Ferrara, Girni, 1664, in 12. Prime editioni. Mampatal I.a Berte senada mulos rempe avosti la prima, il
  lifeaje mal consense del torde citto dell'opera vi cambii il
  fonntipolità, « En divulaje el mombi titto di Oscervationi)
  c colla falta data 1559. La migliore rinsumpa che ur debiame è di Proma, perma 1722. Pol. 1. in 4. calle comotesioni del Com. Baditzarato, « di Grissione Manfieldi).

COC+

#### (xix)

- COCCHI (Dors. Antonio) Ragni di Pisa. (Firenze, nella Stamperia Imperiale, 1750, in 4.).
  - Lezioni d'Anatomia (Discorso d'Anatomia ; Firenze, 1745. in 4. s Discorsi Toscani ; Firenze, Bendaesi, 1796. Vol. 2. in 4. Si avverta perè, che le Lezioni di Anatomie sone opera di Raimende Gechi.
  - --- Prefazione alla Vita di Benvenuto Cellini. (In Vita del medesimo, Colonia, sena'anno, in 4-1 ed inoltre in Discorsi Toscani, ediz. soprascennasa).
    - Prefaz. alla Vita del Bellini. (In Discorsi Toscani , ediz.
- Regolamenti manoscritti per lo Spedale di S. M. Nuova.
- CONTI (A5. Antonio Patrialo Veneto) Prote e Postio (Venezia y Paquali y 1733. Pol. I., e tivi y 1756. Pol. II. e pistumo, in a, il serendo solume continente in hate intuman alla vilta et aglit sertiti dell'autore, the formano l'intera prima partie e la recanda parte è guella medicina siè era già impressa sin dal 1740, è divera servine di appropules at volume prima).
- CORSINI (Bartofommes) Tortacchione, Pomma, (leida (Vierne))
  Van der Bei, 1992, Vol. 2, in 12. Edizinse ebs dheti its
  contrata vopra attisis manaettisis. I nareviere edizione
  in Londras 1962, Vol. 2, in 12., quantumque rara i serrettisima).
  - Traduzione di Anacrosotte. (Parigi, rema nome di stampatore, 1673a. Il 3. distator farta neguire dull'Ab. Regnie ad itama di Loruno Magalatti. Provati pres quetta Traducione ricampata em altre versioni di danctente, in Venezia, Picatthini, 1976, in 4.).
- CORTIGELLI (P. Salvador) Della Toscana Eloquenza Discorsi cento in dieci giornate. (Bologna, dalla Volpe, 1753. in ...).
- Grammatica Tescana . (Bologna , dalla Volpe 1773. in 8.

  Terza edizione , a cui trovasi aggiunta la vita dell' antote sel suo rittasto).
- CRUDELI (Dott. Tommaso) Poesie. (Napeli, 1746. in 4., e ivi
- ERCOLANI (Monsig.) Poesie. (La Sulamitide boschereccia; Roma Belogna; 1740. in 8, ),
- FAGIUOLI ( Gio. Bastista) Capitoli e Sonetti : ( In Rime Piacevoli del medesimo, Firenze, Nessenus e Monche, 1729-14-

Parti 6, in 4 picc. Avvertasi the dee trevarii in fine alla parte sesta la Chiave, e Noté del Dott. Antonmaria Biscioni , opuscolo di pag. 60. impresso con numerazione e segnatura separata) .

-- Commedie . ( Incca , 1734. Vol. 6. in 13.) .

FORTIGUERRA (Monsig.) Ricciardetto, Poema sotto il nome di Niccoiò Carteromace ( Parigi ( Venezia) Pitteri , 1718. Vol. 2. in 4. Prima edizione adorna di figure, corretta e non mutilata, come lo sono alcune delle posteriori).

- Rime. (In Raccolta di Rime piacevoli , Geneva (Firenze) 1763 .... Parte Prima , che contiene undici lettere in versi indirizzate agli amici dell' autore. Nel 1780. ne fu eteguita una ristampa in Peucia con l'aggiunta di altre Poe-

GERALDI (Cardinal, Accad. della Crusca, detto il Rabbellito) Educazione delle Fanciulle . ( È da esaminare se questa sia una traduzione dal Francese dell'Operetta di M. Fenelen , già impressa in Firenze nel 1748. in 13.) .

- Spirito dei Sacerdozio. ( Lo Spirito del Sacerdozio di G. C. ec. trad. dal Francese da un Accademico della Crusca , in Padova, 1743. Vol. 2. in 8. Ne esisterà forse un' edizione originale di Firenze, di cui può essere vistampa la Pado-

vana).

GORI (Propesto Anten Francesco, Accad. della Crusca) Traduzione del Trattato di Dionisio Longino . (Firanze, Albizzini .. 1737. in 8. La prima edizione col tosto greco, e colle versieni latina e francese si fece in Verona, Tumermani, 1733. in 4. ma riuscì molto scorretta; e la ristampa di Firenze è più purgata , ed inoltre adorna di noterelle opportune ) .

- Difesa dell' Aifabeto Toscano (Firenze, Albizzini, 1742. in 8. È pubblicata cost' il nome dell'Autore del Museo E-

grusco). - Risposta al Sig. March. Scipione Maffei . ( Firenze, Albizzini, 1739. in 8. Opucoletto rarissimo , poiche l' antore stesso motto da scrupeli ne fece ritirare quanti esemplari potè srovare) .

-- Vita di Giuseppe Averani . (In principio delle Lezioni Tosoane di Giuseppe Averani, Firenze, Albinzini, 1744-46-61. Vol. 3. in 4. ) .

GRAN-

#### (xxi)

- GRANDI (P. Guido) Elementi di Geometria . (Elrenze, Tartini e Franchi, 1740. in 8.).
  - Istituzioni delle Sezioni Coniche , (Firenze , Tartini e Franchi , 1744. in 8.).
- GRAVINA (Gio. Vincenzio) Della
  Ragione Poetica Libri due.
  Discorso delle antiche fa-

(Lamigliore edizione sta nelle Opere Italiane e Latine di Gio. Vincenzio Gravina , Napoli , 1756-58. Vol. 4. in 4. 3. colla vita dell' autore scritta da Antonio Sergio),

- GUIDI. (Alexandro.) Deceie « (Roma.) Komareck, 1700, in a. 17 marer dichipara in queré edizione il une ripito di tutte le altre von da prima stampare, a riserva per dell' Endimione, su surire in luce, 191, 1950. in 18. p. poi cella faida data atta Amterdam presso la Vedova Schippers, 187 è l' edizione modelima.)
  - maatima).

    le stetse. Colla vita dell'ausore scritta da Mario Cressimbent, Verona, Tumagnani, 1726, in 12. Edizione a cultono aggiunti due Regionamenti di Vincenzio Gravina non giù stampati.
- LAMI (Dott. Giovanni, Accad. della Crusca) Lezioni d' Antichità Toscanc. (Firenze, 1766. Vol. 2, in 4.).
- Mettipee, 10 now seware as not the Il Letim cel falls nome at Il Intellectic, stampate t. Indinis, a pull Accobum 700.
  con, 1758, 4 174. 174.1. in 4. Trevanni pure nella Receleita di Compositioni diverse topra alcune controversi letterarie insorte nella Toscana ce. (Lucra) 1961. T. II. in no volume in 8. gr.
  - Dialoghi (Dialoghi sosto nome di Aniesto Nemesio in difesa delle lestere di Assomo Trascomaco (il P. Zaccaria). Roveredo (Firenze) 1742. in foglio).
- LORENZINI (Abate) Rime. (Napoli, 1745. in 12.).
- MAGALOTTI ( Co. Lorenzo ) Lettere familiari e scientifiche. ( Firenze, Tartini e Franchi , 1711. in 4. Prima edizione ).
  - Canzone, ec. ( È il Canzoniere che parta per sitolo la Donna Immaginaria, Lucca, 1762. in 8, gr., e dietre a cui vedesi stampato anche il bellissimo Ditirambo de' Fiori di quese' autore medesimo).
- MANFREDI (Eustachio) Lettere. (Nel Vol. secondo della Raccol-

#### (xxII)

- ta di Lettere Familiari di alcuni Bolognesi, Bologna, datla Volpe, 1744, Vol. 2, in 8.).
- MANNI (Domenico Maria) Inventione degli Occhiali . (Firenze, Albizzini, 1738. in 4.).
  - Lezioni . (Lezioni di Lingua Toscana, Firenze, Viviani, 1737. Vel. a. In 8.).
  - altri Opuscoli. (Di sujauture che vitte fin al centetimo anno; che terita infaticabilmente, e di cui abbiamo, oltre ad opera d'impartanca, sina lunga serie di distrirziationi, di vitte, e di librictimeli di disparato argomento, conveniva indiane con previotose gli opuscoli che debbni estate, prosetti per le aggiunte del Vocabelatio.)
- MARCHETTI (Alexandro, Accad. della Crusca) Traduzione di Lucretto. (Landra, Pichard, 1717, in 8. Paole Rolli ebbetura di quest'edicione originale, di cui n'è stata fatta una contraffazione a Ginetra o, a Losanna).
  - lo stevo, Ameredam (Parigi) 7754. Pol. 2. in 8. Magnifica edizione fatta da M. Gerbinato con vami sul disegni di M. Cochin: il avverta però del recrestizzima, e moiso più corretta è la ristampa fattane in Parigi, colla data di Londra, 1951. in 32.
  - -- lo stesso : Londra (Venezia) Pasquali, 1964. Vol. 2. in 8.

    Ottima edizione a cui sono aggiante le osservazioni di Domenico Lazzarini.
- METASTASIO (Ab. Pitro) Opere Drammatiche. (I unevi Accademici citano DRAMMI IN PARTE. Il edizione più maguifica, e la muno scuretta dello Opere Drammatiche i quefla di Parigi, Pedeva Herisson; 1760. Pol. 12. in 8. gr.
  eon figure).
- MINUCCY (Paolo) Annotazioni al Malmantile. (Nell' edizioni del Malmantile del Lippi, 1688, 1731, e 1750. V. l'Articolo Lippi, pag. 92.).
- MONIGLIA (G. Andrea) Opere Drammatiche. (Firenze, 1689.
- MONIGLIA (P. Tommaso Vincenzio, Letter di Pisa) Dissertazione contro i Materialisti e aitri increduli. (Padova, nella Stamperia del Seminazio, 1750. Vol. 2. in 8.).
- MOZZI (Can. Marc' Ant. lessore della lingua soseana nello studio di Firenze, c'Ascad, della Crusca) Storia di S. Cresci, e de'

#### ( xxiii )

- e de' SS. Compagni Martiri; e Lettera ad un Cavalier Fiorentino divoto di S. Gresci . (Firenze : 1716, in fealie).
- --- Rime. (Stanno nelle Rime sceite del Gobbi, e nelle Rimo degli Arcadi illustri ec. Abbiamo amora: Sonetti sopra à nomi dati ad alcune Dame Florenzine, Firenze, 1705, in 44).
- NERY (Dom. Ippolito) Presa di Saminiato, Poema. (Gelopoli, 1660, Canti V. in 8.; e iui, (Livorno) 1764. Canti XII. in 12.).
- NICOLAI ( P. Alfonso ) Prose . ( Prose Toncane es. Firence , 1772.

  Vol. 3. in 4: ) .
- ORSI (March. Gio, Giuseppe) Ragionamenco sopra il celebre Dialogo di Gicerone intirolato Easo major. ( Sta nel T. XXXI. della Raccolta Calogeriana.
  - -- Considerazione sopra la maniera di ben pensare. (Modena, Soliani, 1755. Pol. ŝi in 4. Seconda edizione, più actreniu-ta della prima fatta in Bologna, Pisarri, 1703. in 8.).
- OBSI (Card. Ginesppe Agonètie, decad. della Crusta) Storia Eccleiantica. (Roma, 1754-61. Ph. 30. In 4. Il vigetimo volume la pubblicate mell'anno in cui segui la morte dell' antore. La Storia è retata poi nell'anno 1779, continuata dat P. Filippo Angelo Benchetti, ma gli Atendemiti citano Card. Agonimo Oria solo:
- PAPINI (Gio, Antonio, Accad. Florentino) Letioni sopra il Burchiello. (Firenze, Paperini, 1933, in 4 suol ritratto del Burchiello).
- RICCI (P. 46. Franceico Matta) l'Antilucrezio. (Verona, Carattoni, 1767. Peli 3, in 4. picc. Edizione seconda con aggiunte; e più emondata della prima, fattasi pure in Verona, 1791. Vol. 1. 10. 3.
- RIGGIO (P. Sen.au Leonardo, del ) Operes ed Escenie di Cosimo III. Non me conorco edizione alcana.
- SACCENTI, Poeste. Mi duole di non saper indicare se ciano stampate queste Poeste, delle quali ho letto qualche saggio riporeaso da altri sovittiri, e l' ho troyato scritto con leggiade)a,
- TAGLINI ( Dottor Carlo, pub. profess, ordinario di filosofia nello stadio di Pisd) Lettere scientifiche ec. ( Firenze, 1747. in 8.).
- TOCCI (Cam. Pierfrancesco, Accad. della Crusca) la Giampaolagine, Non ne conosco édizione vernus.

- -- Parere intorno al valore della voce Occorrenza. (Firenze, Matini , 1707. in 4.).
- TORRICELLI (Evangelista) Orazioni. Rimasero inedito ugric operette di quest'iliustre autore , tra le quali si comprenderanno fors' anche le Orazioni qui registrate .
  - Lezioni Accademiche sopra la lingua Toscana (Firenze 1715. in 4. Colla vita dell' autore scritta da Tommaso Buenaventuri ) .
- VASARI (Giorgio ) Vite de' Pittori. (Firenze, Terrentino, 1550. Vol. 2. in 4. Prima edizione ) .
  - le stesse . Firenze , Giunti , 1568. Vol. 2. in Parti 1. in 4. Nella dedica di quest'edizione al Gran Duca Cosimo laenasi il Vasari, che nella prima sia stata posta mano, sì nella riordinazione delle vite, some nella sostanza delle medesime .
- le stesse . Roma , Pagliarini , 1759-60. Vol. z. in a. ed anche in foglio . Edizione stimatissima per le note ed illustrazioni aggiuntevi da Monsig, Bottari, e per lo più tratte da Montieur Marlette .
  - Oltre ad esse migliori edizioni abbiamo del Vasari la Vita di Michelagnolo Buonarroti, Firenze, Giunti, 1568. in 4 , ch' ? stata poi ristampata in Roma, Pagliarini, 1760. in a. con annotazioni di Monsig. Bottari . Abbiamo inoltre stampata a parre la Nita del Sansovino, senz' anno o luego, in 4. opuscolo rarittimo, tis'ampato per opera dell' Ab. Jacope Morelli in Venezia, Zatta, 1789. in 4, ed in cui la Vita del Santovino leggesi riformata e corretta dal Vasari medesimo .
- VOLPI (Gio. Antonio, Pubb. Professore) Discorsi Accademici intorno agli studi delle Dottne . (Disgotso Accademico , che non debbano ammestersi le donne alle stidio delle scienze . e delle belle arti , Padova , Comina , 1723. in 4 . opuscolo raritsimo. Fu riprodotto questo discorso con altri del Camposanpiero, del Vallisnieri ec. in Padova, nella Stamperia del Seminario, 1729. in 8. ).
  - Diglogo di Zaccaria Scolastico tradotto e illustrato . ( Padeva, Comine, 1735. in 4.).
- ZANOTTE (Francesco ) Lettere . (Nel Vol. II. della Raccolta delle Lettere familiari di alcuni Bolognesi , Bologna , dalla Volpe , 1744, Vol. 3, in &. ) .

- ZENO (Apestolo, Accad. della Crusca) Lettera al March. Giangiosefio Orsi. (Nella Raccojta di Lettere in difesa delle Considerazioni del March. Orsi, Bologna, 1707. in 8.).
  - -- Poesic Sacre e Drammatiche. (Venezia, Zane, 1735, in 4, La Raccolta di tatte le Poesle Drammatiche, tragiche, comiche, pastorali, e sacre, ossia Oratoric di Apostole Zeno è stata poi impressa in Venezia, 1744-Vol. 10. in 8,),
  - -- Notizie letterarie intorno ai Manuzii stampatori, e loro famiglia. (4n fronte alla traduzione dell' Epistole di Ciccrone, Venezia, Piacentini, 1736. Vol. 2. in 8. Trouasi qualche esemplare ch'è stato impresso separaamente).
  - Memorie istoriche intorno ad Enrico Catterino Davila. (Stanno coll' edizione del Davila Istoria delle Guerre Civili, Venezia, Herszhauser, 1733. Vol. a. in foglio).

Nella Nesa Originale delle Spere suddette, des fa impresa in Liverno nel 1794, trevo ricardat anche gli anteri tageneti. Prepotro Antonio Maria Biracci, di cui men contex operre a stempa, e di cui mon fa menzione altema il Mazzubelli nel Scitivo di Talla: R Rosso Martini, de fa mon del Compilatori della Quarra Impreside me del Preziolatorio della Crusca, arricolò di qualcio: san meta l'e disione delle Storie Fivolori, e pubblici ma Richinone ce. P. Plara. Buondelmonti: e infore Antonio Malaterti, di cui trevo in quatche Catalogo registrate le operette reguenti: La Singa, Salmani, Firenne, alla Passione, 1865, in 8.—Malaterti e Salvetti, il Brindle si, coa annotatoni, Firense, 1974, in 8.

L'Ab. Alberti di Villanova per la compilazione del suo Disionerio Universale Critico Emiciopadico adorto buon numero di altri seriotori), de quali ci dicel e l'enco (1. c. p. Altr.), a cui può riorrere chi ha voglia di fare più ricca merre di opere di serittori Italiani.

And an analysis of the second

The second of th

Application of the standard and applications of the standard section of the st

## TAVOLA CRONOLOGICA

### Dell'età in cui fiorirono gli autori de libri a stampa allegati dagli Accademici della Crusca .

| SECOLO DECIMOTERZO .               | Scarperia (Fr. Agonino da) 1340     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    | Cavalca (Fr. Domenico) . 1340       |
| LAtini (Bounetto) . An. 1360       | Roberto Re di Napoli 1342           |
| Arezzo (Guittone 4") 1280          | Colonna (Giacomo) 1345              |
| Cavalcanti (Guido) 1280            | Villani (Giovanni) 1345             |
| Giamboni (Bene) 1280               | Strata ( Zanobi da) 1350            |
| Malespini ( Ricordens ) 1280       | Dondi (Giovanni) 1550               |
| Malespini (Giachetto) 1286         | Uberti ( Fanio degii) 1370          |
| Barbetino (Francesco da ) . 1290   | Velluti (Donato ) 1250              |
| Maiano ( Dante da ) 1290           | Petrarca (Francosco) 1550-          |
|                                    | Villani (Mattro) 1160               |
| D' incerte autore.                 | Tosa (Simone della) 1360            |
| Volgariazamento d' Albertano Giu-  | Putci (Antonio), 1260               |
| dice                               | Gapponi (Gine) 1360                 |
| -                                  | Villani (Filippo ) 1365             |
| SECOLO. DECIMOQUARTO4              | Durante (Francesco) 1370            |
| Dante Alighierl An. 1300           | Isane (Abate) 1370                  |
| Rivalto (B. Giordano da ) . 1200   | Boccaccio (Giovanni) 1370           |
| Cencordio (Bartelemmee da S.) 1309 | Guidotto da Bologna 1370            |
| Iscopone da Todi 1306              | Manistili (Amaretto) 1375           |
| Compagni (Dine) 1313               | S. Caterina da Siena 1375           |
| Albizzi (Franceschino degli) 1320  | Marsilit ( augs ) 1375              |
| Cino da Pistoja 1320               | Monaldi (Guido) 1380                |
| Bambagidolf ( Grazinole ) . 1330   | dalle Celle ( Gio. Catignane ) 1185 |
| Alberto Fiorentino 1332            | Passavanti (Iacopo) 1186            |
| Bellebuoni (Giovanni) 1333         | Sacchetti (Franco ) 1390            |
| Montemagno [ Benaccerse ; il       | Morelli (Gievanni) 1390             |
|                                    |                                     |

## ( 111VXXX )

| SECOLO DECIMOQUARTO.               | SECOLO DECIMOQUINTO .                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Autori inceril .                   | Pahddfini (Agnete) . An. 1400<br>Conti (Giusto de') 1410 |
| Piore di Virtà Fioretti di San     | Montemagno (Bonaccorso il                                |
| Francesco Storia di Barlagus       | Giovine) 1420                                            |
| e Giosafat - Storia di Tobia ,     |                                                          |
| e Sposizione della Salve Regina    | Tinucci ( Niccolò ) 1430                                 |
| Leggende de' Santi Vite            |                                                          |
| de' SS. Padri - Prato Spirituale   | Pulci (Luca) 1460                                        |
| - Novelle Antiche - Pecorone       |                                                          |
| di Giovanni Fiorentino Libro       | Franco (Mattee) 1458                                     |
| de' Costumi - Motti de' Filosofi   | Medici (Magnifico Lorenzo de') 1470                      |
| Lettere di SS. e BB. Fioren-       | Alamanni (Amenio) 1480                                   |
| tini Rosaio della Vita Sto-        | Giambullari (Bernardo) 1480                              |
| rie Pistolesi Croniehette An-      | Bellincioni (Bernardo) 1490                              |
| tiche — Tavola Ritonda .           | Poliziano (Angelo) 1490                                  |
| Volgarizzamenti di aleune Opere    |                                                          |
| di S. Agostino - di Albertano      | D' autore incerto.                                       |
| . Giudlee - di Arrighetto da Set-  | equation and the same                                    |
| timello degli Atti Apostolici      | Urbano , attribuito erroneamente                         |
| dell' Esposizione degli Evan-      | al Boccacejo.                                            |
| geli di Simone da Cascia - del-    | 4 d . 1 4 a a . 5 /                                      |
| la Storia di Troja di Guido dal-   | SECOLO DECIMOSESTO .                                     |
| le Colonne - del Giuoco degli      |                                                          |
| Seacchi di Iacopo da Cessole       | Sannazaro (Iacope) An. 1500                              |
| dell' Epistola di S. Bernardo - di | Ariosto (Ledevice) 1510                                  |
| Boezio di Catone di Cice-          | Castiglione (Baldesar) 1520                              |
| rone - di Crescenzio - delle F2-   | Guicciardini (Francesco) 1520                            |
| vole di Esopo - di S. Girolamo     | Macchiavelli (Niccolò) 1520                              |
| - di S. Gregorio - di Livio        | Rucellai (Giovanni) 1524                                 |
| - di Mesue - di Origene - di       | Berni (Francesco) 1530                                   |
| Ovidio - di Sallustio - di Se-     | Mauro (Giovanni) 1530                                    |
| neca - del Tesoro de' Poverl di    | Firenzuola (Agnolo) 1530                                 |
| Pietro Spano                       | Bembo (Card. Pietro ) 1530                               |
| Rime Antiche di diversi che stan-  | Martelli ( Lodovico ) 1530                               |

Franzesi (Matteo) . . .

Medici (Lorenzino de') .

Varchi (Benedetto) . . .

no nelle Raccolte dell' Allasci ,

e in Bonichi , in Conti , in Ri-

me antiche ec.

# (xxx)

| Tolomei (Claudie) 1540               | Autori incerti .                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Gelli (Giambattista) 1540            | Annotazioni al Decamerone del 3064  |
| Bino ( Messer ) 1540                 | caccio - Compagnia del Man-         |
| Pazzi (Alfonio de') 1540             | teliacejo - Ricettario Fiorentino   |
| Alamanni (Luigi) 1540                | - Stacciata della Crusca - Con-     |
| Martelli (Vincenzio) 1540            | siderazioni di Carlo Fioretti .     |
| Caro (Annibale) 1550                 | Rime e Prose di diversi che stan-   |
| Segni (Bernardo) 1550                | no nelle Raccolte Berni Rime        |
| Ambra (Francesco d') 1550            | Burlesche, in Prose Fiorentine, ec- |
| Coppetta (Francesco Beccuti,         | SECOLO DECIMOSETTIMO .              |
| detto il ) 1550                      |                                     |
| Giambullari (Pierfrancesco) 1550     | Rinuccini (Ottavio) An. 1600        |
| Speroni (Sperone) 1550               | Segni (Piero ) 1600                 |
| Strozzi (Pietro) 1560                | Allegri (Alessandro) 1605           |
| Casa ( Monsig. Giovanni della ) 1560 | Neri ( Antonio ) 1610               |
| Ottonajo (Giambattista dell') 1560   | Buonarroti ( Michelagnolo il        |
| Grazzini ( Antonio , detto il La-    | Giovine) 1613                       |
| . sca) 1565                          | Chiabrera (Gabriello) 1615          |
| Buonarroti ( Michelagnolo il         | Galilei (Galileo) 1620              |
| Vecchie) 1565                        | Ruspoli (Francesco) 1620            |
| Cellini (Benvenuto) 1568             | Guiducci (Mario) 1620               |
|                                      | Davanzati (Bernardo) 1630           |
| detti i Bronzini) 1570               | Bertini (Romolo) 1645               |
| Segni (Agnolo) 1570                  | Lippi (Lorenzo) 1660                |
| Giacomini (Lorenzo) 1570             | Dati (Carlo) 1679                   |
| Cecchi (Giammaria) 1570              | Bardi (Giovami de') 1670            |
| Borghini (Vincenzie) 1570            | Redi (Francesco) 1670               |
| Saiviati (Cav. Lionardo) . 1570      | Viviani (Vincenzio) . , , 1675      |
| Borghini (Raffaele) 1575             | Segneri (P. Paolo) 1680             |
| Tasso (Tarquate) 1580                | Capponi (Vincenzio) 1680            |
| Serdonati (Francesco) 1580           | Magalotti ( Lorenzo ) 1680          |
| Soderini (Giampettorio) 1580         | Filicaja (Vincenzie da) 1685        |
| Vettori (Piere ) 1585                | Menzini (Benedetto ) 1690           |
| Bene (Bartolommeo del) 1590          | Salvini (Antonio Maria) . 1695      |
|                                      | Caldeni / Tauma \                   |

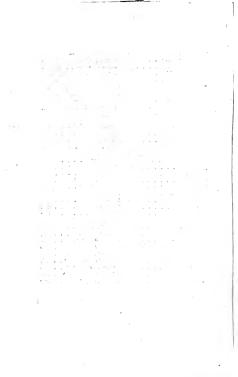

## SERIE

D E

# TESTI DI LINGUA

A STAMPA.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

A CCADEMICI DELLA CRUSCA, STACCIATA PRIMA, cioè Difesa dell' Orlando Furioso dell' Ariosto contro il Dialogo dell' Epica Poesia di Camillo Pellegrini. Firenze; Domenico Manzani, 1784, in 8.

P. V7. &

Ha 4. catte in principio non numerate . Seguono carte ça numerate da una fola parte, e i "ultima carta ha il iffullose, e i" Ersas. In fine si legge: Nella Stamperia di Giragio Martestri. Nel frontispizio di questi d'alcione, e di in quallo di un Dialogo scritto dal Cav. Salviati, ed inti-tolato: il Larca, Dialogo ec. Curseas ce: Fir. Massaria 1944, in 8. si vede per la prima volra impresso il frullose, Accademia della Crussa; ma senza il motto, preso poi del carte carte il prima volra impresso con cere del autore carte il prima por folio poi cede che autore carte il prima por felico sia stato Lionardo Salviati il quest'o percua poto felice sia stato

- la medesima. Sta nel Vol. V. delle Opere di Torquato Tasso, 1724. in foglio.

AGOSTINO (SANT') SERMONI a lui attribuiti, volgarizzati da Frate Agostino da Scarperia. Firenze, Manni, 1731, in 4.

F. 71. 2

Sono XX. Sermoni falsamente attribuiti a S. Agostino. Erano stati impressi XVIII. di questi Sermoni in Firence, per Antonio Miscennini, 1492. in 4, edizione descritta dall' Audifredi, di cui però i Vocabolaristi non credettero di poter fare alcun uso.

- la CITTA DI DIO, Lat. e Ital. Venezia, Bassaglia, ed Hertzhauser, 1742. Vol. 2. in 4.

In Carta comune. L. 20.
In Carta grande. L. 30.

Avverte il Bravetti che: fu allegato questo Volgarizzamento sopra un testo a penna; giacchi buone stampe non se si averuno; e in questa nuova edizione non solamente de corretto retto ed emendato da persona intelligente; ma inoltre è ridotto a tale stato, che gli stessi Accademici l'hanno in qualche maniera approvato, siccome nella Prefazione si scrive.

Del suddetto Volgarizzamento di grandissimo pregio è ignoto l'autore. Ne esiste un'antic edizione del ecolo XV. zenza alcuma data in feplio piccolo, impresta a due colonne, e che si crede probabilmente fatta
in Venezia circa il 1980. E' descritta dal Paitoni, e
ricordata nella Prefazione della suddetta ristampa 1742.
I Vocabolaristi non ne fecero uso, o per essersi da essi
ignorata, o per essersi riconoficiuta intralciata, ed in
parecchi luoghi dubbina, come la giudica l'autore della
Prefazione allo Specchio di Penitenza del Passavanti,
1735; in 4. "

ALAMANNI (ANTONIO) RIME. Stanno in Burchiello Sonetti, 1352, e 1368. Altre sue Poesie stanno ne Canti Carnascialeschi, 1359. e nella ristempa dei medesimi, 1350. dove è anche inciso il suo titrato.

-- STANZA SUL BECCAFICO. E' citata la stampa nel Volume III. Berni Opere Burlesche, 1723.

ALAMANNI (LUIGI) OPERE TOSCANE, o sia Poesie o Rime raccolte. Venezia, per Pietro Scheffer Moguntino, ad instantia degli Eredi di Lucantonio Giunta, 1542. Vol. 2. in 8. L. 26.

Il Mazuchelli giudica arrai rearrata quest' edizione. Il primo tomo ha in principio R. catte non numerate con frontispizio, dedica a Francesco Primo, e la ravola delle composizioni, che sono le seguenti: 9.0. Elegie in Libri IV; 24. Egiophe; 178. Sonetti con 5. Ballate, e 2. Canzoni; 18. Favola di Atlante, Poemetri; 12. Sairie, e sette Salmi Pontienziali in terza rima. Termina la materia a pag. 437, in fine della quale è la data. La numerazione del tomo secondo è esclosta dal frontispici, e di arria sin alla pag. 295. Continn 27. Serve in libri III; la fia-voda di Fottoste; la Tragedica di Antigone; 8. Inni; 32me voda di Fottoste; la Tragedica di Antigone; 8. Inni; 32me

ne in ottava rima d'argomento amoroso; e 68. Sonetti con alcune poche Ballate, presso che tutti in lode del Re di Francia Francesco I. La tavola infine occupa tre altre carte, nell'ultima delle quali sta il registro, e la data, e srego l'impresa de'Giunti.

-la COLTIVAZIONE in versi sciolti. Parigi, Rob. Stefano, 1546. in 4. Assai raro. L. 44-

Sono 154. carre numerate da una sola parte , dietro l'ultima delle quali tra impresso l'Erraira. Gli esemplari interi di questa bala magnine edizione, corretta dallo estesso e la companio della companio della companio della companio della companio della companio della contenenti il Priviligio di Francesco I, e la Lettera a Madama la Delabina.

t -- la medesima, con le Api di Giovanni Rucellai. Padova, Comino, 1718. in 4. Raro. L. 60.

Pregiatissima edizione pet la correzione esatta, per Peleganza, della stampa, e per le belle giunte delle quali è arricchiera. Gli editori Fratelli Volpi si sono serviti anche della stampa di Firenze, Gienti, 1590. in 8. che hanno giudicata buosa, e per cui Peli Rucciata.

† --- la medesima, con le Api del Rucellai . Verona, Berno, 1745. in 8. gr. L. 6.

Buona e corretta edizione con erudire annotazioni del Dott. Giuleppe Bianchini da Prato, e di Vincenzio Benini Colorguese. La vira dell'autore, seritta dal Co. Giammaria Mazzuchelli, è stata approvata dai Ceasori dell'Accademia della Crusca.

- GIRONE IL CORTESE. Parigi, Calderio, 1548. L. 30.

Editione farta sotto gli occhi dell'autore. Le prime 8. sante non numerate contragono la curiosa deficia: dell'Anamoni ad Arrigo II. Re di Francia, a cul narra l'origine, e l' istituto de Cavalieri erratti, detri volgamente i Cavaliri della Tavala ritonda. Segue l'intera opera di carte 180. numerate da una sola parti.

† -- il medesimo. Bergamo, Lancellotti, 1757. Vol. 2. in 12. L. 5.

Delle srampe dal Lancellotti fatte nella tipografia Callistina di Bergamo è da tenerai buon conto, essendo staso D. Ja-

2.VII.12

P.V.



copo Callisto direttore della medesima, un diligentissimo e coltissimo uomo, e benemerito delle buone edizioni. Molte di queste sortirono in luce nella Callistina anche per opera dell' Ab. Pierantonio Serassi altro scrittore accuratissimo.

P.V.8.

"l'AVARCHIDE. Fir. Giunti, 1570. in 4. L. 24.
Questo Poema sortì in luce dopo la morte dell'autore, ed ha
il suo ritatto incifo in raime, e impresso subito dopo la
dedica di Basista Alamanni a Margherita di Savoia. Dopo
le 4. prime carte non numerate segue il nooma di pagine
336, nell'ultima delle quali è il registto, la data, e l'
impresa Giuntina.

† - la medesima . Bergamo , Lancellotti , 1762. Vol. 2. in 12. L. 5.

Ottima ristampa.

ALBERTANO GIUDICE DA BRESCIA, TRATTA.
TI scritti in lingua Latina dall'anno 1135, all'
an. 1146, e traslatati ne' medesimi tempi nel
volgar Fiorentino. Fir. Giunti, 161e. in 4. L. 16.

Dopo 6. carte is principio coll' avviso a' Lettori, l' Erreta, la dedica, e la tavola de capitoli, seguono pagine 200, numerate. Devesi quest' delicino e a Bastano de Rossi deto lo l'Vilerigno; ma sastenicono il Vocabolarizi che: in alcuni laughò è aterretta, e almene melto superta di qualche alterazione o mansamas. L'autore del volgarizzamento è un treconitat ignoto.

ALBERTO (MAESTRO FIORENTINO) Vedi Boezio.

ALBIZI (FRANCESCHINO DEGLI) RIME. Stanno in Rime Antiche, 1527.

ALLACCI (LEONE) POETI ANTICHI raccolti da Codici MSS. Napoli, Sebastiano d' Alecci, 1661. in 8. Raro. L. 22.

L'Allacci dedica quest' edizione agli Accademici della Fucina della Cirtà di Messina. Ha 8. caret ia principio non numerate. Sepuono 77, pagine numerate, contenenti la prefazione, e l'indice di tutti i poeti, che si conservano ne' Codici Varicani, Ghistani e, Balberini di Roma: indi usi antiperta, e le possie in 327, pagine numerate. Termina Il libro coll'indice, the forma il foglio Ll di 16, pagine non numerate. Queste rime sono nella maggior parte sommamente scorrette, ora per colpa dello stampatore, ora perchè la copia tratta da' codici era poco esatra.

ALLEGRI (ALESSANDRO) LETTERE E RIME PIA-CEVOLI, raccolte da Orazio Morandi, e date in luce da Francesco Allegri. Parte Prima e Seconda, Verona, dalle Donne, 1603-1607. Parte Terza, Firenze, Canco e Grossi, 1608. Parte Ouarta, Verona, dalle Donne, 1613.

P. V. 3.5

- in 4. Raro.

  La prima parte raccolta da Orazio Morandi è di 15. cano numerate. La seconda raccolta dal Commend. Fin La orazio Morandi è di 15. cano numerate. La seconda raccolta dal Commend. Fin La orazio Gucci è di carre 44, l'ultima delle quali bianca. La la orazio raccolta dal Commend. Agnolo Minerbetti contiene carte 56, colla quarta parte raccolta dal Francesco Caliari è di carre 56. E da svertico, che se alle citazioni del Vocabolario non corrispondo con constituci del carre del compilatori di mancio di quarte parte i compilatori di mancio di quarte parte la compilatori del morale di quarte rime, ciò nasce parchè compilatori di morale di quarte rime, ciò nasce parchè compilatori di morale di quarte rime, ciò nasce parchè compilatori di morale di quarte rime, ciò nasce parchè compilatori di morale di quarte rime e l'oras pubblicare dall'Allegria in morale mano si sono serviti nelle citazioni, e di questi numeri a mano si sono serviti nelle citazioni,
- LETTERE DI SER POI PEDANTE nella Corte de Donati. Bologna, Benacci, 1613. in 4. Rarissimo.

Opuscolo di sole 8. carte, l'ultima delle quali termina reflo con tre righe, e la sottoscrizione seguente: A piscer vostri Ser Poi

P.IV.30

- FANTASTICA VISIONE di Pari da Pozzolatico moderno Poderajo in pian di Giullari. Lucca, senza nome di Stampatore, 1613, in 4. Rarissimo.
- Pet isbaglio di stampa manca nel frontispizio la voce Poderajo. Fla in mezzo lo stemma di un cavallo col motto Viribus imper. L'opuscoletto è di 4 sole carte.
- RIME E PROSE. Colla data d'Amsterdam,

 $\overline{P.IY.}$ 

Departmenty Execution

In questa vistampa il frantispicio ci presenta P Opere dell'Aligri, bisquero e divegenta cotivero, come tiviste ed aggunte. E di fatto le impressioni delle Rime, e delle Proteo e circulto e tende con estato corrette per commissione degl' Inquisivori e stende state corrette per commissione degl' Inquisivori e stant' Officio, sovenes si travano mancanti di certa especiale, con del Centro i poco omete si tono trimate. A queste mancang fu talvolta suppiri e montanti de certa e alle conversi ba quello dell'especiale dell'aliera, anci, nella pritapi e state dell'aliera dell'aliera, anci, nella pritapi e state dell'aliera dell'aliera, anci, nella pritapi e state dell'aliera, unpilita a penna coll'originale tettero, com'è quello del Ch. Aproteo Zeno, de lui accennate nelle sue Lettere (Tem. III. pap. 338. Prima Edizione). Retra nivacdimeno estati preguode anno la moderna vitampha, e maggiormente, re alla fine ba le duc Camponi dell'aliera per l'inanci inadire indella Libreria Magliaccobiani, un adelle quali è intitolesa LA Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa LA Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa LA Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa LA Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa LA Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa LA Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa LA Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa la Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa LA Ceva, e l'aliera la Trovana delle quali è intitolesa dell'aliera dell'aliera certa dell'aliera certa dell'aliera certa dell'aliera certa dell'aliera centra dell'aliera comi neutiti dell'aliera centra dell'aliera comi neutiti dell'aliera centra dell'aliera dell'aliera dell'aliera dell'aliera dell'aliera dell'aliera dell'aliera dell'aliera

ALLORI (AGNOLO E CRISTOFANO detti i BRONZI-NI RIME. Sono allegate nelle varie ediționi del M.M. Berni Rime Burlesche, 1548, 1555, e 1723. Nel terzo Volume dell'edițione 1723, si trovano altre Rime de Bronțini, oltre a quelle che sono nell'ediționi anteriori.

AMBRA (FRANCESCO D') I BERNARDI, Commedia in versi. Firenze, Giunti, 1564, in R. L. 8.

Ha 3, carte in principio non numerate. Indi pagine ry, numeric del Crestimbeni, una delle più belle Commedie che l'abbino in lingua voltani delle più belle Commedie che l'abbino in lingua voltani

L. S.

Due sono 1º edisioni fatte dal Giunti in questo stesso anno.

Due sono l'edizioni fatte dai Giunti in questo stesso anno.

Uha ha la Prefazione di Frosino Lapini in carattere corsivo, e contiene quarant'otto carte numerate da una sola par-

parte, nè alla fine ha nota veruna. L'altra ha la Préfazione del Lapini in carattre, come si dice, rotonodo, e la numerazione delle carte posta ad ambedue, le face arriva al roa, colla data in fine: in Fiorenze, pre Bartolmos Semartelli, 1564. A tranga delli deredi di Bennardo de Giunti. Questa seconda, che ha pure nel frontispizio mavamente corretta, et con somma diligenze virunmpara, fu ticonosciuta dal Bravetti come quella, ch'è starta adoperara nella compilazione del Vocabolario, e che dee aver luogo tra i libri citati.

- -- la stessa. Venezia, Sessa, 1567. in 12. Assai raro. L. 16.
- E' di car. 207. numerate, indi un'altra, dietro cui il registro e la data. Quest' edizione è molto meno corretta di quella de' Giunti, e dè stata soltanto adoprata dai compilatori del Vocabolatio nelle prime edizioni del medesimo.
- -- la COFANARIA, Commedia in versi con gl'Intermedj di Giovan Battista Cini. Fir. Giunti, 1593. in 8. L. 10.
- Gl'Intermedi sono impressi con frontispizio da se, nuova numerazione di pagine, e segnatura a parte, ma nell'ultima carta v'è il registro della Commedia e degl' Intermedi, e di nuovo la data.
- AMMAESTRAMENTI DEGLI ANTICHI raccolti e volgarizzati da Fra Bartolommeo da S. Concordio. Fir. all'Insegna della Stella, 1661. in 12. Raro. L 16.
  - Dopo 18. catte în principio senza numeri, seguono pagine 489, numerate, e 3. în fine colla revisione, e l'Errais. Quest' eccellente operetta è ridotta alla vera lezione col riscontro di più resti a penna dal Rifiorito, Francesco Ridolfi, Consolo CXXXII. dell' Accademia Fiorentina.
- --- gli stessi, col Testo Latino di riscontro. Fir. Manni, 1734. in 4. L. 24.
  - Bella ristampa, per ogni conto migliore della precedente, conciosticche sieno in esza curresti anche quelli errori, che nella ssampa del Riforito discuvudatamente esano corsi (Vocab.). Devesi alle iostancabili cue del celebre Dorenico Maria-Manni; ed oltre al testo latino ha in aggiunta un Trattora della Mumeria artificiale.

AN-

P VI. 20.

ANNOTAZIONI E DISCORSI sopra alcuni luoghi del Decamerone del Boccaccio, fatti da' Deputati sopra la correzione di esso Boccaccio stampato l'anno 1573. Fir. Giunti, 1574. in 4. L. 20.

Quest'edizione porta in fine la data MDLXXIII. Le 20, prime catte sono senza numeri . Segue l' Opera di pagine 142, per consenza numeri segue la Opera di pagine 142, per consenza del nucleato del registro e il Dietro il Promino leggeri il TEXTAMENTO DEL MOCAC-co allegaro dai Vocaboliatti. Dei cinque Deputati effici dal Gran Duca Cosimo alla correzione del Decamerone sono con certezza noti soltanto Monsignore Vinerzo Bosphini, Pier Francesco Combi, « "I Senatore Bastiano Antinoti".

APULEJO, DELL' ASINO D'ORO, traduzione di Agnolo Firenzuola. Fir. Giunti, 1598. in 8. L. 16.

Termina l'opera colla pag. 266. Seguono 3. carte colla tavola delle materie, in fine della quale sta il registro, e la data.

- lo stesso. Ivi, Giunti, 1603. in 8. L. 10.

Nel frontispizio porta la data 1603, ed in fine per errore di
stampa ha l'anno 1607. Impressione male eseguita, e molto scorretta. Ha 227. pagine numerate, e 7. infine colla

tavola ec.

Pregevolissima, e quanto bella, rara altrettanto è l' edizione anecedentemente fattasi in Venezia, per il Gio-liro, 1550. in 12, la quale non à punto mutilata, come le sudette, e pub vedersi il gudicio che ne da lo Zeno nelle Note al Fontanini. L'accurato editore delle Opere del Finenzoula, ediz. 1722. ha avvertito, che per la sua ristampa dell' Asino d'oro, oltre l'aver seguitate le citate edizioni, 1596, e 1603, si è valuto non poco dell'edizione di Vinegra, Gioliro, 1566, in 8. con figuere, come quella in cui si son construsi motii vezzi dalla lingua, e idivitimi Fiorentini, che non si leggono nile altre due edizioni.

d'AREZZO (GUITTONE) Vedi Guittone.
d'AREZZO (LIONARDO) Vedi Novelle Antiche,
1172.

,

ARIOSTO (Lopovico) ORLANDO FURIOSO. Venezia, Valgrisio, 1603. in 4. con figure in legno.

 $T_*H_{**}$ 

Le 8. prime carte sono senza numeri. Seguono 654, pagine numerate, e la Tavola de principii di suste le Stanze del Furioso in 16, carte senza numeri, con una carta bianca in fine.

Dicono i Vocabolaristi d'aver adoperate varie delle migliori, e più corrette ediționi, e più frequentemente l'accennata di Venezia 1603. Colla scorta di Jacopo Bravetti indico quelle che sono riconosciute migliori, cioè :

-- lo stesso. Ferrara, Francesco Rosso da Valenza, 1532. in 4. Assai raro. L. 66.

Merita quest' dizione, arche pèr sentimento di Apostolo Zeno, il primo logo. E first dall'utore con particolare diligenza l'anno innanzi la sua morti, come nel titelo si legge, fi dall' diristo proprio recome nel titeti Centi nuevi ampliane. Sono Canti XLVI. ma non, vi si trovano i Canti aggiunti al Porma il altres tampa dopo la morte dell'autore. Ha in fine il rittatto dell'Ariotto.

- lo stesso. Roma, Blado, 1543. in 4. Assai raro. L. 66.

Ai compilatori del Catalogo delle varie edizioni dell'Orlando, e al Fontanini, allo Zeno, al Mazzuchelli è stata ignota quest'edizione, ricordata dal Bravetti come bella e corretta.

- lo stesso. Venezia, Giolito, 1551. in 8. gr. L. 32.

Sì assegna a questa il secondo luogo fra le miciliori edizioni. Ha i cinque Canti aggiunti nella loro integrità, ed è la più bella di quante mai ne facesse il Gioliro. Questo in altra sua stampa fatta antecedentemente, cioè nell'anno 3749, pubblicò essi cinque Canti, corretti prope l'Origina-le, come accenna il triolo; ma nell'edizione presente, 1551. gli attesti diconsi vierresti.

- lo stesso. Vinegia, Valgrisio, 1556. in 4. L. 40. Come la terza in metito è registrata dal Bravetti. Quest' è la priprima delle accreditate editioni del Valgrisi, la quale unci colle illustrazioni di Girolamo Ruscelli, che ne fu l'editore, siccome quelle del Giolito etano state illustrate dal Dolee. Altresi stimabile è questa stampa per essersi poi adoperata nell'edizione del Valgrisio allegata degli Accademici della Crusca, come si viene a scoprire dalla dedicatoria, ch'è la medesiana in ambedue i luogli;

- -- lo stesso. Venezia, Valvassori detto Guadagnino, 1566. in 4. L. 44.
- Questa pure è riputata una delle migliori edizioni, contenendo la Vita dell'autore, le Allegorie, gji Argomenti, le Annotazioni del Dolce, le Comparazioni usare dall'autore, il Vocabolario delle parole oscure con l'Esposizione, cd il Rimario con le cadenze usate dall'Ariosto.
- lo stesso. Venezia, de' Franceschi e Comp. 1584. in 4. Colle figure di Girolamo Porio. Assat raro. L. 160.
  - Comincia I opera con 30. carte non numerate, ma con segnatura a sesé cutri quaderni. Segue il Porma, ed altre illustrazioni di pag. 654. numerate, dietro alle quali è la Tavols di ratre le Sanege del Fuerico di catre 16. senza numeri, ed una carta bianca in fine. Le Orteroszioni di Alberoto Levergulas sepra il Fuerica sono in fine con frontispiro, carte del companio del parte, ed occupano car 44. numerate da una sola patre, i ultima delle quali è bianca.
  - momerate da una sola patre , l'ultima delle quili è biance. La celebrità delle figure, i a copia delle illustrazioni inserirevi, la bellexta della stampa, hanno resa quest'edizione ricercatissiama sopra gon'altra precedente; e spezialmente se la Tavola in rame del Canto XXXIV. sia di legittima impressione. Nei diversi cesmplari, da qualche mio diligente amico, v da me stesso esaminati, si suol vedere emendato lo sbaglio dello tampastore, o incollando la stampa del Canto XXXIV, rappresentante attolio ch'esce della bucci infernale col suo pipogrifo, sopra quella della pagina partico coll'opera persona di qualche amanuense perito, che alla pagina 38. cioè dietro al rame non duplicito, serisse il rimanente delle Annotazioni, colle quali termina lo atesso Canto XXXIII. e che dovrebbero esservi stampte. I o inclino a credere, che non esista esemplare veruno, il quale non abbia avuto bisogno di esstre in qualche modo rapperazto per renderlo perfetto.
  - L' ORLANDO FURIOSO ha esercitato i torchi più rinoma-

ti, e molte sono le edizioni le quali o con nitidezza, o con sontuosità si eseguirono in Italia, e oltre monti . Tra le antiche merita particolar rimembranza la bella e rarissima di Venezia, Aldo, 1545. in 4, ch'è una delle produzioni più eleganti della tipografia Aldina. Tra le più recenti poi a me piacerà ricordare soltanto la celebre di Birmingham , Baskerville , 1773. Vol. 4. in 8. gr. con figure. Questa splendidissima edizione è una delle produzioni più perfette per pregi tipografici, e per la delicatezza delle figure premesse ad ogni canto, inventate ed incise dai più celebri arristi. Curiosa Ela figura del Canto XLIII. incisa da Francesco Bartolozzi, il quale sorpreso dall'editore in atto che vi lavorava, e vilipeso colle parole indecenti di Asino, Polsrone, A-nimale, allora per estre pittoresco egli incise le stesse parole nella corona d'alloro, che si vede disegnata in mezzo all' urna di Brandimarte . L' editore non potè ottenere che queste parole fossero più cancellate, ma alla voce Astro si aggiunse una R avanti l'A, e si procurò di rendere le altre voci di poco chiara intelligenza.

Queste Commedie sono i Supposiri, la Cassaria, la Lena, il Negramante, e la Sociatrica. Nell'indice de Testi citati leggesi, che due di queste, cioò la Cassaria, e i Sappariti, s'adoparanon nel Vocabolario in prosa, come da principio l'Atiosto le scrisse, ed anche in verso, come poi le ha egli isteso ridotte. Non si registrano però in esso edizioni in prosa, essendosi trovate sute secretarisme; ed inoltre avvetnon i Compilatori (Note 14.): che mos crederons di dover citare la Scalattica, come legitrime componimento di Ladquice Ariesto, fen supponi, che opii la lascri abboccata in occazione delle nucce del Duna Ercal poi dapo la rue morte terminata, e data elle tramph da Meser Gabriele driven sue fraello, come efferma Giovamberita Pipina mella Visa di Meser Lodquic, ad delvi cretterio.

- la CASSARIA. Ven. Zoppino, 1525. in 8. L. 8.

E' registrata dal Bravetti come la migliore edizione da esso riconosciuta; e più corretra di un'altra di Roma, fatta in questo stesso anno in 12. senze nome di stampatore.



- i SUPPOSITI. Roma, senza nome di Stampatore, 1524. in 12. L. 8.
- E cogli stessi caratteri della Castoria dell'anno 1525; ed alla fine diesti restituita alla suu vera lezione, dopo la scorrettissima stampa di Siena. Quest' edicione di Roma non è men buona di un'altra, che ne fece il nominato Zoppino nel 1325. In 8. C Bravetti.
- RIME, cioè Sonetti, Madrigali, Canzoni, e Capitoli. Venezia, senza nome di Stampatore, 1552. in 8. Assai raro. L. 24.
- Ricorda il Crevenna la prima edizione delle Rime dell'Arionto, fatta in Venezia ad istrange di Isaspo Modannes, pado, im 8. giudicandola eguale all'edizione citata del 1552. Nella Sprie d'Terti di Lingua, che sta in fine al Catalogo de' Libri Italiani del Farsetti di registra la seguente edizione : Rime e Satire. Venezia, Giolito, 1557, im 12.
- -- SATIRE.
- I Vocabolaristi ci avvertono soltanto d' avere adoprate alcune delle migliori edizioni.
- le stesse · Venezia , Plinio Pietrasanta , 1554. in 2 · Assai rare . L. 24.
- A questa stampa si aggiungono le Correzioni e Annotazioni di Girolamo Ruscelli, ed insieme ancota le Satire di Luigi Alamahni. Occupa il primo luogo fra le migliori edizioni, ed è pienamente descritta dallo Zeno nelle Annotazioni alla Bibioteca del Fontanini.
- le stesse . Venezia , Giolito , 1560. in 12. L. 10.
- Fu riveduta e corretta da Lodovico Dolce, ed è additata dallo Zeno come una delle migliori edizioni. Il Crevenna ripone fra' suoi libri di Crusca un'edizione di Vinezia, Gialiro, 1556. in 12. che trovasi pure rammentata nel copioso Catalogo datoci dal Mazzuchelli.
- \_ le stesse . Venezia , Rampazetto , 1567. in 12. L. 10.
- In uuesto atesso anno furono pure impresse in Venezia del Gioliso in 12, e da Damenio Francesto in 8. L'edizione conrà di Francesco Rampazetto è riveduta e corretta da Francesco Sansovino, e prescelta dal Bravetti, il quale agragua: Non da orma luage fra le migliori all'edizione fata

da Paolo Rolli in Londra l'anno 1716, in 8, dove si trovano le Satire, ed anco le altre Rime dell'Aviosto, essendo essa molto scorretta ec.

Di tutte le Opere dell' Ariotto sì è eseguita un' cdizione sopra ogni altat corredata d'illustrazioni in Venezie, per l'Oriandini, 1730, Vol. 2. in foglio, con figure, la quale peraltro non è riuscita molto corretta. La intera collezione era promessa in tre volumi, detto al Manifesto dello stampatore, ma non ebbe pol luogo la stampa del volume tetro, che dovea comprendere l' Esposizione del Fernari, ed un Rimario novitsimo di tutto il Furisos.

ARISTOTILE L'ETICA, e la RETTORICA DI M.
TULLIO, aggiuntovi il LIBRO DE' COSTUMI
DI CATONE. Fir. Manni, 1734. in 4. L. 12.

L' Erics d' Aristarile ridotta in compendio da Brunetto Latini in lingua Francese è la stessa cosa, con qualche varietà di lezione però, che la XI. parte, o il libro VI. del Tesoro di quest'autore. Fu volgarizzata forse da Jacopo Giamboni o da Maestro Taddeo Fiorentino, ed è stata già pubblicata in una rarissima stampa fattane a Lione, per Giovanni de Tourner , 1568. in 4 . La Rettorica di M. Tullio , volgarizzata da Guidotto o Galeotto da Bologna, erasi più volte impressa ne' secoli XV , e XVI; e la prima , e più bella edizione è dell'anno 1478. in 4. in carattere tondo senza nova di luogo e nome di stampatore. Il Manni la riprodusse cellazionandola con codici a penna, e colla stampa di Lione suddetta. Il Libro de' Cortumi è un volgarizzamente antico toscano in prosa fatteri, secondo l' editore, su qualche testo latino molto accapallato, e malmenaro . Sull'accennata stampa dell' Etica di Aristotile, ed altre traduzioni, fattasi in Lione nel 1568. è da vedere un esteso ed erudito Ragguaglio, che ne dà il P. Pairo-ni nel Tomo XLVI. della Raccolta degli Opuscoli Callogeriani , nuovamente poi ristampato nel primo volume della sua Biblioteca degli Autori antichi volgarizzati . Si taccoplie da esso, che quella stampa dovea essere fatta sopra un MS. di Jacopo Cotbinelli, ma pubblicata senza sua saputa, giac-ehè si strambo è il guazzabuglio delle varie versioni inse-ritevi, che basta il dire, che in un luogo, colla sola distinzione di un punto, si passa dalla versione della supposta Opera Segreto de Segreti di Aristotile, al Simbolo della Fede del Concilio Niceno che si recita nella Messa, Il libro è però

però di grande rarità, rammentato dal Salviati, dal Mazzochelli, e da altri . TRATTATO DE' GOVERNI readotto da Respan-

- TRATTATO DE GOVERNI tradotto da Bernardo Segni. Firenze, Torrentino, 1549 in 4. L. 18.

La che de Segni al Gran Drug Cosim hi data i i i i to transcribe de Segni al Gran Drug Cosim hi data i i i brondi i i i brondi ato, pagine numerate, e di una tavola in fine che occupa 10. carte. Piescomi di nasser (costi il Paironi) come uno fa bella virta in querza per tutti i capi belliziami adzioni en el printipisa i borosa il teggeri Piumo segni chi con devendari esterrere alla facia: corrispondenza per tutto, devendari esterrere alla facia: corrispondenza per tutto della periodi della composita della considera della

- RETTORICA E POETICA tradotta dal medesimo. Fir. Torrentino, 1549. in 4. L. 20.

Vi sono 6. carte in principio senza numeri. Tanto la Rettorica come la Poetra hanno le loro deliche particolità di Duca Corimo, ricche di belle notisie. Il registro e la numerazione delle pagnie sono tuttavia cutte seguenti, ed artivamo sin a pag. Syy. Es fine dopo re pagine d'artori, carte non sometate.

ETICA, tradotta dal medesimo, con Commenti. Fir. Torrentino, 1550. in 4. L. 22.

Ad ognuno de X. libri segue la Tavola de Cap, ne quali è diviso, e la breve loro rubrica, colle prime parole per la quale cominciano. Il Comento è a capo per capo, Tutt' il volume ha una sola numerazione, ed in fine una Tavola delle esse più norabili dell' Esties in 5, carte non numerate.

la stessa. Venezia, Bartolommeo detto l'Imperatore, e Francesco suo Genero, 1551 in 8. L. 10.
Quest' edizione è copia dell' antecedente. La Tavola delle cosa

Quest' edizione è copia dell'antecedente. La Javoia delle core più norabili ch'è nel fine, è in carattere che tira al gotico.

ARRIGHETTO, o sia VOLGARIZZAMENTO d' un Trattato dell'Avversità della Fortuna d'Arrigo da Settimello. Lat. Ital., Fir. Manni, 1730in 4.

۸ı۰

Arrigo da Settimello ha composto quest' opera in versi latini, Il volgarizzamento è d'incerto autore, quantunque il Cinelli inclini a crederlo opera di Arrigo medesimo, della qual opinione non è però l'illustre editere Domenico Maria Manni, che lo crede l'avoto d'altra peana e fatto verso il 1340.

ATTI APOSTOLICI, Volgarizzamento di Fr. Domenico Cavalca. Fir. Moucke, 1769. in 8. L. 6.

Fa testo di lingua, non meno che le altre opere del Cavalca. Fu pubblicato per la prima volta in quest'edizione dal Canonico Bonso Pio Bonsi sopra codici della Riccardiana, e della Libreria domestica del March. Vincenzo Capponi.

P. IV. 77

# BAMBAGIUOLI (GRAZIUOLO) Vedi Bonichi.

BARBERINO (FRANCESCO) DOCUMENTI DI A-MORE. Roma, Mascardi, 1640. in 4. con figure. Raro. L. 40.

Il frontispizio è inciso in rame. Seguono 2a. carte non numerate; indi pagine 376. numerate. Le tavole in fine sono senza numeri, e con nuove segnature. Quella degli Esempi ec. è di carte 4, segnate \*; l'altra delle Voci e manière di parlare è di carte 64, nell'ultima delle quali sta la data.

In questo nobilissimo libro sono le figure inventate ed incise da valenti aristi; e, spazialmente da Cornelio Bloemsert.
Ebbe cura di pubblicarlo Federigo Ubaldini, il quale oltre la dedicatoria, la prefizione, e le textimonianza intogna all'aptore, vi premise la vita del Barberino col suo ritratto; fece gli aggomenti a ciscuso del XII. Ayvertimenti merali che contiene, ornò cadauno di esti di un bel rame allusivo; ed in fine aggiune dopo altra posici del Barberino la stimatissima tavola delle voci e maniere di parlare da ceso uate .

BARDI (GIOVANNI, DE'CONTI DI VERNIO) Discorso del Giuoco del Calcio Fiorentino. Firenze, all'Insegna della Stella, 1673. in 4. L. 6.

Un perfetto esemplare di quest' opuscolo, composto di 20. sole carte, dee contenere due tavole incise, una rappresentante la piazza di S. Croce, e l'altra la pianta pet il Giuoco.

E ivi, nella Stamperia di S.A.S. alla Condotta, 1688. in 4.

Quetta seconda edizione, che ha 6.carte în principio; e segue con pagine :18, numerate port per titolo: Momerie del Colific Fiorentino tratte da diverte Strittere ce., la prima delle quali è del Bardi, e le rimanenti dalari autori. Porsono taccolte da Pietro di Lorenzo Bini. Per riscontrare i passi allegati nel Vocabolinio conviene swere questa, e il edizione antre quando dell'una, e quando dell'atra, aenza avvertire nelle loro citazioni di quale delle due facestre uno. Anche in quest'edizione esistono le due figure accennate nell'antecedente, e di incise con miglior gusto.

la BECA. Sta con Medici Stanze alla Contadinesca, 1622.

#### BELCARI (FEO) POESIE E PROSE.

L'Indice del Vocabolario non dinota se le Poesie e Prose di questo pio e purgato Scrittore fossero allegate sopra stampe, ovvero sopra testi a penna. Non lasciò il Bravetti ogni diligenza per iscoprire le migliori edizioni, chio dietro le sue traccie riporto, aggiungendovene alcuna ricordata da altri Bibliografi, o da me esaminata.

- LAUDE VECCHIE E NUOVE stampate a petizione di Ser Paccini da Pescia, in 4 senza nota di luogo, che però è Firenze. Assai raro.

Nelle Annotazioni al Vocabolatio si citano Laude stempese a Firenze, ed a Bolegna. Quest'edizione contiene la più copiosa raccolta di simili componimenti; e come tale è ricordata da Francesco Gionacci nella sua Prefazione al Medici, Rime Sarce, 1680. in a

† - LAUDE SPIRITUALI raccolte da Iacopo di Maestro Luigi de Morsi Fiorentino . Firenze, Francesco Bonaccorsi , 1485, in 4. Assai raro.

Varj sono gli autori che si trovano raccolti in quest'assai ra-

ra edizione, descritta esattamente nella Biblioteca Capponi; ma la maggior parte delle Laudi è di Feo Belcari, e di Francesco d' Albizo.

- --- LAUDE SPIRITUALI DI GESU CRI-STO, della Madonna, e di diversi Santi e Sante del Paradiso ec. Di nuovo itasampate in Bologna per Pellegrino Borsardo, in 4. Assai raro.
  - Edizione del secolo XVI. dal Bravetti veduta fra i libri di Apostolo Zeno.
- --- ANNUNZIAZIONE DI NOSTRA DONNA, RAP-PRESENTAZIONE SACRA.
- Antica stampa, senza data, con due Capitoli alla fine, in 4. Assai rara.
- Sta nel Primo Libro delle Rappresentazioni e Feste di diversi Santi ec. pubblicato dai Giunti in Firenze nel 1555. Assai rara.
  - L'edizione inserita in questa collezione ha la data 1554, giacchè diverse date si trovano in questa stessa collezione, di cui rendo conto qui appresso.
- Ivi, 1568. în 4. Ivi alla Condotta, 1648. în 4; c in Pistoja per il Fortunati.
- † Firenze , 1565. in 4.
- Ha in fine una buona incisione in legno. E' da avvettitsi, che le edizioni posteriori a quella del 2554, sogliono avere la Rappresentazione alquanto più lunga e corretta.
- RAPPRESENTAZIONE D' ABRAMO, E D' I-SACCO.
- † Firenze, senza nome di Stampatore, 1546. in 4. Sta registrata nel Caralogo dei libri italiani del Farsetti.
- -- Firenze, per Giovanni Baleni, 1589. in 4.
  - Il Bravetti registra la presente come buons edizione. Il Mazzuchelli dice, ch'è stata anche recentemente ristampata in Macerora, per Pietro Salvioni, 1629. in 4.

RAP-

- -- RAPPRESENTAZIONE DI S. GIO. BATTISTA, quando andò nel Deserto.
- Firenze, senza nome di Stampatore, 1605. in 4.
- I Vocabolaristi nelle Annotationi citano questa ristampa. Il Bravetti risorda varia latre edizioni, cicè una di Fision et, sença nome di stampatore, 1538, in q; altra ivi, processo di stampatore, 1539, in q; altra ivi, processo Giovanni Bassi, 1589, in q; altra ivi, vi, senga nome di stampatore, 1530, in q, a queste edizioni dal Bravetti registrate il piologgingnere anche la seguente: Fisiones, presso Zanabi Bistiti, 1601, in q, Le prime sedici starze di questa processo di citati, piologica processo di Tommaso Benci, e le altre di Feo Bekari i conditione di Tommaso Benci, e le altre di Feo Bekari i conditione di processo.
- --- RAPPRESENTAZIONE DI SAN PANUNZIO.
- -- Siena, alla Loggia del Papa, senz' anno in 4.
- Firenze, senz' altra nota, in 4.
- -- Firenze, ad istanza di Jacopo Chisi, senz' anno in 4.
  - Le due prime edizioni sono ricordate nella Diammaturgia dell' Allacci, e la terza è registrata nel Bravetti, come fell'e migliore delle prezedenti. In un catalogo degno di fede trovo ricordata un' edizione di Firence, ad itsunes di Jasopo Chiri, 1373. in 4. che non so se sia la stessa accennata di sopra.
- -- Sta nel Primo Libro delle Rappresentazioni e Feste ec. Fir. Giunti, 1555. in 4, e comprende due sole carte, senza nota veruna in 4.
  - La Raccolta di Rappresentazioni ec. è composta di due volumi colle date 1555, e 1560, e col titolo di Litero prince secondo: ed è da avvertitsi, che le Rappresentazioni sono impresse in differenti tempi, e poi riunite nei suddetti due volumi al numero di settantadue.
- HISTORIA E VITA DI S. BERNARDINO.
- Firenze, ad istanza di Giovanni Vuolfiq. Inglese,

Que-

Quesa compasizione, con una Lutula del Bolceri alla fine, forma una particolle del Libro testo di Feste e Rappesentazioni stamba primi del finenze nel 1378. In 4. senza none di Si pen Belletti, lo imparismo rolo dell'ammatazioni degli decademici di Medici, Rimo Eure, 1580, quanto all'atte Rappresentazioni ce la articura il Cionacci nella mentevata prefigione. Convince credere, che quette dua thime sismo attasi rare, non avendane il Masquabelli riferita edicione veranti; anci melina mentado apparto de Reo Bilceri retrivere quella di San Bernardino, lo però le ha tedate ampiente mela Zeniana (Bruvetti).

#### - VITA DEL B. GIOVANNI COLOMBINO

- I Vocabolaristi dicono che questa Vita fu compilata e data in luce a Firenze, ed a Roma.
- Roma, ex Officina Salviana. 1558. in 4. Rato .+2 Some 165
- Lo Zeno nelle Disertazioni Vossimo reputa ottima quest deli zimo, la quale contiene riboltre pare della Vite di alcani altri delli Genati e di fin fine porta una data diversa, cioè co di e di contiene di contiene della vite della riscono di e di contiene di contiene di contiene di contiene di contiene di una solo con diversa data ri principio de in fine del libro.
- PRATO SPIRITUALE. Vedi Prato ec.

### BECCUTI (FRANCESCO). Vedi Coppetta.

BELLINCIONI (BERNARDO) SONETTI, Canzoni, Capitoli, Sestine, ed altre Rime. Milano, Filippo de' Montegazi, 1493. in 4. Rarissimo. L. 180.

Giudicanono i Vocabolaristi moles scorette questa per altro tartrasima editione. Tutti il volume è formato di catte, 270,
ed alla fine ha la data seguente i Imperra nell'inclius Gistate de Miliam noi anno edita atsultifera Norviviera da
esta de la compania del compania de la compania del compania del

December Dodge

ritratto del Bellincioni disegnato dal Vinci : Pur di Lionardo dobbiamo credere, che siano que pochi tratti maestri che servirono a incidere in legno il ritratto medesimo ( del Bellincioni), che vedesi alla prima pagina delle sue Rime pubblicate nel 1493. dal Tanti. Vuolsi esser questo il primo ritratto d'un autore premesso al libro, ec. Non è taro il trovare disemi di tale cattivo gusto in fronte ai libri de' primi tempi, ed lo vo a rilento nel sottoscrivermi all' opinione del Ch. Ab. Moretri, ch'essa figura, la quale consiste in pochi tratti male abbozzati, debba giudicarsi invenzione di Leonatdo da Vinci .

BEMBO (CARD. PIETRO) GLI ASOLANI. zia, da Sabbio, 1530. in 4.

I Vocabolaristi dicono d'avet adoperata per lo più quest' edizione fatta sotto gli occhi dell' autore, e molto corretta. E' di carte 168, non numerate . In luoge del frontispizio deggesi a rergo della prima carta EDITION SECONDA.

-- gli stessi. Venezia, Scoto, 1553. in 8. Crede il Bravetti, che siati adoperata anche quest'edizione dai Vocabolaristi , essendo dall'autore revista, e dopo la prima tenendosi come la migliore.

Tale è stata la fama di questo libro, che a' tempi del Bembo non era stimato ne letterato ne gentile chi letto non l'avesse. Fu primo a pubblicarlo Aldo Manuzio in Venezia , nel 1505. in 4, e di molta rarità sono gli esemplari di quest' edizione Aldina, quando non manchino della dedica a Lucrezia Borgia, Dello stesso Aldo, dei Giunti, del Giolito, di altri abbiamo molte edizioni , che si replicarono sin a' tempi recenti, ne' cuali fu impresso in Verona, Berno, 1744. in 8.

PROSE. Firenze, Torrentino, 1549. in 4. L. 16.

In due esemplari da me esaminari, uno ha il Frontispizio coll' an. 1548, e Dedica di Benedetto Varchi a Cosimo de Medici impressa in carattere corsivo. L'altro manca del Frondici impressa in carattere coravo. L' autro manca des prom-tispizio, ed ha una sola antiporta a regre del medesimo; la dedira è in carattere tondo, e sono pore ristampate le due prime carte dell'opera. A pag 3, lin. 17, leggesi nell'edizione che ha la dedica in convivo Capin worre, e nell'altra Capina, vorre. In turt' il rimanente la stampa è una sola colla data in fine 1549 . E' assai elegante e nitida, fatta ad istanza di Carlo Gualteruzzi , intimo amico del Bembo, ed una delle più corrette. Ha 4. carte in principio non numerate. Seguono 234, pagine numerate, e 36, carte in fine per l'Errara 1, la Tavusia, e 1º estratto del Privilegio. Da qualche esempio allegatosi nel Vocabolario si soorge, ch'è stato fatto uno anche dell'edizione di Venezia, per Niccolò Meretti, 1386, in 8, la quale però è socrettissima.

† - le stesse, colle Giunte di Lodovico Castelvetro. Napoli, Raillard e Mosca, 1714. Vol. 2. in 4.

P. VII. 15.

Edizione pregiatissima, sotto il testo della quale stanno in altro carattere le severe Giunte del Castelvetto.

- ISTORIA VINIZIANA volgarmente scritta . Ven. Scoto, 1552. in 4. L. 12.

·2.V. 17.

In principio La, carte non numerate. Segue l'Istoria di carte 180, compresseri l'ultime col registro, e la data. Ha osstruato il Ch. Apostolo Zeno melle Note, al Fontanini, che con importura libraria Giordano Ziletti volle dare a credere di aver fatta una segonda edizione della presente l'astoria nel 1970, in a; ma guetta è la aresa che l'altra, mon avendori esso Ziletti altro mertito, fisorchè quello di aggiunti dopo la Tavola della Gree Nateshii, alunni indici dei nomi di tutti i Dogi, Vessovi, Pattiarchi, e Cardinali Veneziani, compiliati da Alemanio i fiso Ottena canche l'Errata, che sta neil'edicinno dello Seoto, l'earado soltanto dalla fine del libro il nome di Gualtero Scoto, e l'anao 1975.

† -- la stessa, pubblicata da Iacopo Morelli . Venezia, Zatia, 1790. Vol. 2. in 4. L. 32.

Edizione noblimente eseguita col ritratto del Bembo preto da una pittra di Tiziano, e intagliato da Francesco Barto-lozzi. N'è stato impresso qualche esemplare in carta azzutrina, qualche altro in carta tealed igrande forma, ed un esemplare è repistrato nel Casalogo della Lisiercia d'un silicatore Parriero Versero, Pedevo, 1805, in 8, assai preziono, essendo tramparo, diligentemente in carta presen. In queste moderna ed accurationa rizzanop, aboveta all'illustra estato decella in estato della sunta consistenti propriata del Bembo una integrità sopra un manoscritto pugiliate del Bembo.

Nel Tomo I. Lib. V. pag. 216, e pag. 230, e nel Tomo II. Lib. V. pag. 153. si leggono lunghi tratti di Storia omesai affatto nelle edizioni anteriori.

- RIME, cioè Sonetti, Canzoni, Madrigali, Capitoli e Stanze. Venezia, Giolito, 1564. in 12. Assai raro. L. 30.
- Corrette editione. Ha una dediteazione di Annibal Caro al Cardinale Farnese, che porta la data 1948. Finisce il libro colla tavola delle Rime, e colla pag, numerata 192. V' è poi la Tavola di suste le destinance delle Rime ec. che ha frontispicio, segnatura, e numeratione a parte, e finiace colla pag, 143. Convieta badare che questa mon manchi affinche il libro sia perfetto.
- † -- le stesse. Bergamo, Lancellotti, 1745. in 8. L. 5.
- Edizione di gran lunga migliore, contenente anche le possie Latine, più corretta, e più copiosa della citata. Devesi all'Ab. Pierantosio Setassi, il quale vi ha premessa una bella prefizione, e la vita del Bembo scritta dal Porcacchi, ed illustrata con sue amonezzioni. Di quest' edizione si fece pure una ristampa dal Lantellista nel 1751, in 8. levandovi le possie latine, ed illustrando le Rime con annozazioni di Antonfederigo Seghezzi. In queser airampa l'Ab. Setassi ha rifatta la vita sopta quella di Monsig. Beccadelli
- --- LETTERE, con la giunta della Vita del Bembo. Venezia, senza nome di Stampatore, 1575. Vol. 2. in 8.
  - La Vita è scritta da Francesco Sansovino, e non arriva a tre pagine. Dall'impresa rilevasi essere lo stampatore lo Scoto, di cui si ha anche il tomo terzo dell'an. 1575.
- Di queste Lettere si pubblicò il volume primo per la prima volta in Roma, Direio, 158. in 4, pric. ed il volume secondo in Ventzis, dai Figliati di Aldo, 1550. in 8. Il terzo, ed il quarto futno atampati pure in Prenzis, Gualtres Sesso, 1552. in 8. Lo Scoto ristampò nello atesso anno anche il tomo primo, con cui si forma da alcuni raccoglitori una buona edizione in 8. Dell'edizione tomana del primo volume ha avuto particolar cura il Gualteruzzi, letterato di cui il Bembo faceva gran conto; e vi ano in Vocaliante. Tura alcuni pregiatassima; e ne abbiamo il seguence giudizio nel Paris pregiatassima; e ne abbiamo il seguence giudizio nel Paris

(Segretaria Tom. 1. pag. 13% edizione di Roma, 1785.) i Tomo la Parte Prima, che la Seconda del quarre Volume der vivonosicerii del Bombe, non tamo per lunjiornità della stile, e per le ragioni che ne addace la Zeno, ma anche, e MS. negionale della Lattere del Bombo, e popiare vivonet lui, firre dal 120 Cola, e corrette di sua propria mono con alcune nate civite tunte di mano del medium Bombo. ... E qui giona avverire, che le edizioni dallo Secro del 1532, e 2 1375, tembrano faste su questo MS. con cui confrontame bentisime; e però queste delizioni cono, secondo la mente del Bombo, del senerii stati care.

Di tutte le Opera di quest'illustre scrittore sì latine che volgari, e con fatiche d' altri autori sopra le stesse, si esegul, principalmente per cura di Antonicderigo Seghezzi, una magnifica cidizione in Puereire, Hetrochuster, 1730. Vol. 4. in figilis col titratto dell'autore. Avverti il Mazzachelli, che della penna del Seghezzi sono levuro le Annosazioni, gl'Indici, e le Professioni il una nome, il quale è tano un'incomno porto in principio delle sue Annotazioni alle Rime del Bembo, che sono in fine ad Valume Secondo.

del BENE (BARTOLOMMEO) ODA. Sta nelle Poesie Francesi di Pietro Ronsard. Parigi, 1609. in foglio (non in 4.) Assai raro. L. 66.

CANZONE. Sta nella Vita d'Antonio Giacomini, scritta da Jacopo Nardi, e stampata in Firence, nelle Case de'Sermartelli, nell'anno 1997, in 4. Vi si legge il nome di Baccio, ch'è lo stesso che Bartolommeo, ed occupa la quarta carta di quest'edizione. L. 16.

† — STANZE alla Tina da Campi, con un Capitolo nella morte della Goga. Livorno, co' Tipi Bodoniani, 1799. in 4.

Testo di lingua accuratamente ed elegantemente impresso per la prima volta in quest'edizione.

BERNARDO (SAN) PISTOLA. Sta in Prose Antiche, 1547. Nella prima carta è il frontispizio impresso in casatreti rossoneri, e olla seconda stra un sonetro dell' Albicante. Seguno carte 262. numerate, nell'ulrima delle quali è la data MDXLI. Ind mere d'arsteri, e di l'registro. Il Canto primo è in questa rarissima edizione siquanto diverso da quello che si legge nelle postetroir ristampe.

- lo stesso rifatto tutto di nuovo. Venezia, Giunta, 1545. in 4. Assai raro. L. 80.

In quest' edizione, che con impostura anonnzia il poema rifatto tutto di mueno, quando la diversità non esiste che in
alcune stanze del Canto Primo, la numerazione delle carte
comincia dal fonosippito, e segue sin a carte 218, dorè la
data, ed il registro. Avvertì il Mazzuchelli, che non conviene lasairasi inganante dal frontispito il quest' edizione,
che si chiama o per malizia, o per ignoranza Seconda, quando la seconda si esegui in Mismo, nelle Care di Anduse
Calvo, 1921, in 8, ed a cui è premesso il sonetto dell'Albicante; che leggest nella prima edizione.

-- lo stesso. Firenze (Napoli) 1725. in 4. L. 24. Edizione fatta su quella del Giunta 1545, e più di essa corretta. Ne ebbe cura Lorenzo Ciccarelli, valente letterato di Napoli solito mascherarai sott'il nome di Gillenio Zacciori.

- RIME BURLESCHE Libro Primo Firenze, Giunta, 1548. in 8. Rarissimo L. 88.

Il titolo è come segue: Il primo Lifer dell' Opere barlettà di M. Francero Berni, di Giousani della Cara, del Varchi, del Maura, di M. Bino, del Molez, del Delec, & del Frençueia, ricorretto, de con diligenza attampto. Frence, per Bernardo Giunta, 1568. El necessario mare una particolar diligenza nel collazionare gli esemplari di questa ratissima edizione. Il volume ha 8. carte in principio conrenenti la delica con el consensa del con el violare del Regiona del Popera, che comprende 152, pagine numetate con parecchi etrori. Alla pag. 133, che non è numetata, finiscono le rime è se seguono, poi con antiporta la Terze Rima del Casa in pagine non numetate.

P. /V 24.

· 11.7

- 1X 3.

-

Questa parte che è di pagine 228. occupa 8. fogli col registro da A sin alla lettera H. La sumerazione delle pagine ricomincia al foglio I e va sin al fine del volume, cioè da pag. 129, sin a pag. 293, in cui è la data seguente: Srampato in Firenze appresso Bennerdo Giunti, M.D.XIVIII.

Hazuchelli e qualch litro, reputano questo libro di minora litro del minora di minora

-- Libro Secondo. Firenze, Giunta, 1555. in 8.
Assai raro. L. 66.

Il titolo à come segue: Il reconde Lière dell' Opere buriesche di M. Francets Berni, del Moleça, di M. Bina, di Adocsico Martelli, di M. Mastie Francets, dell' Aretino. Di divorti datori, nuovamente patre in luie ce. En Firence, 1535. Le lippo Camment patre in luie ce. In Firence, 1535. Le lippo Camment del Catte commonica alla pag. terra della tavola, del artiva sin a cart. 187, dov'è il registro, la data, e l'extratto del Privilegio. In questo volume non è seguito e errore nella numerazione delle pagine. Il Giunti non la fatto itsampa alcuna di questo secondo libro, ma fone compinento delle due edizioni del libro primò, acol considerata di minore tarità del medesino.

- le stesse. Colla data di Londra, accresciute di un Tomo terzo colla data di Firenze (ma Napoli), 1723. Vol. 3. in 8.

Perche gli esemplati siano perfetti debbono avere in fine al volume tetre n' l'avvio d'Legatiori con le varie l'ezioni; atampato senza numerazione d'Legatiori con le varie lezioni; atampato senza numerazione d'acrete, e cel principio di un nuovo registro. Quest' aggiunta occupa 18. carte. E da avvertirsi, che i Compilatori del Vocabolario non henno citati gli autori che si revolamo in patra Raccolas autori che si revolamo in patra Raccolas autori che si revolamo in patra Raccolas autori che si residenti di per se formanzie un' opera a parte; e perché tal merodo piacque e' vermenta con control e l'estato del cual di acrete del compilatori, e perché questa Raccolas controle le Rime d'alcuni distori, e che mai non furono citate, e lors non de pipolare d'escrece i primi a citarale (Pref. al Vacabolario).

Apostolo Zeno, nelle Note al Fontanini, crede, che di quest'

quest'ultima edizione siasi pure eseguita una ristampa in Napoli, benebè il frontirpizio ce la voglia far credere di Fireze. Ne abbiano altresì una terza impressione di Londra, per Gievanni Pickard, 1721-24, Vol. 2. in 8. Anche in Roma ne è stata eseguita una ristampa colla data di Usebr el Run, Broedelet, 1736. Vol. 2, in 12, ed è da avvettisi, che nel Giornale de Letterati d'Italia si annunziò guando venne a luce come di merito superiore all'edizioni antecedenti, ma in fatto è mutilata, scorrettissima, e impinguata con rime le peggiori, e le più rifurate.

- CATRINA. Atto Scenico rusticale. Firenze, Valente Panizzi, 1567. in 8. Assai raro. L. 32.

Commedia scritta in lingua rustica del Contado Fiorentino.

E' composta di tre mezzi fogli con segnatura, ed un carrino, tutto però senza numetazione.

--- la medesima, insieme col Frammesso, detto il MOGLIAZZO. Senza nome di Stampatore, e senz' anno, in 8.

E noto che questa ristampa è atata eseguita in Napoli verso il 2700. Trovasi per lo più unita alla Calandra, Commedia del Card. Divizio da Bibbiena, e alla Suocera, Commedia di Benedetto Vartin. È ri modifi losphi assai diversa dalla stampa del Panizzi, 1567, essendo lavorata sopra un testo a penna scritto a 'tempi del Berni. Vi sono però le varte lezioni di quella edizione.

BERTINI (ROMOLO) RIME. Stanno nel Vol. III.
Berni Opere Burlesche, 1723.

BIANCHINI (GIUSEPPE) Vedi Storia della Cintola di Prato.

BINO (MESSER) Rime . Stanno nei Vol. I. e II. Berni Opere Burlesche, 1548, 1555, e 1723.

BOCCACCIO (GIOVANNI) IL DECAMERONE corretto dal Cav. Lionardo Salviati. Firenze, nella Stamperia de' Giunti, 1587. in 4. L. 30. Le 12. prime carte sono senz'alcuna numerazione. Segue l'o-

Le 12. prime carte sono senz'alcuna numerazione. Segue l'opera che comincia da pag. 1. sin a pag. 385. dov'è il registro. stro, e la data. La carta seguente ha la sola impresa de' Giunti. Termina il libro con due tavole, ed un Errara,

che occupano carte 28.

Sono a me ignore le cagioni perchè i Vocabolaristi non abbiano
citato a preferenza di questa, o l'edizione famosa detta dei
Deputari del 1973. in 4, o l'altra non meno celebre del
Salviati, che porte la sun firma, succita fa Peneria nel
1930. in 4, della viun bilima dei sun l'edizione presente
1930. in 4, della viun bilima dei sun l'edizione presente
pressioni saranno sempre tenute dagli amatori della lingua
in una grandissima estimazione.

- lo stesso. Amsterdam. ( Napoli ) 1718. Vol. 2. in 8. L. 24.

Vol. 2. P. VI. 1.

Di quest' edizione havvi una contraffizione, e questa, malgrado la sua rassomigliana all' edizione originale, è facile discoprirsi al gran anmero degli errori di stampa che la deturpano. Molti di quelli che ai riavesgono nel primo vodi Giovani de l'attentati di Italia. Non il troum. XXX.

dei Giovani de l'attentati di Italia. Non il troum. XXX.

tro tutti questi errori in ogni esemplare, giacche molti
ne furono corretti qua e là, massime nelle prime pagine,
ascondochè vennero discopriri mentre che ane tiravano i
fogli. Per distinguere la vera edizione dalla faita rague la
melle due diverse edizioni; gillono tittovarat costantenare

## VOLUME PRIMO Nella falsa Nella veta

| pag. | lin.<br>40 chiascun           | ciascun                 |
|------|-------------------------------|-------------------------|
| 78   | 27 contetate<br>22 meccancini | contentate<br>meccanici |
|      | VOLUME                        | SECONDO /               |
| 23   | 30 Firenuze                   | Firenze<br>Iddio        |

nig ît rabbatumb rappatumb Debo questo diligente esame al Ch. Sign. Ab. Michele Colombo, grande amatore de buoni libri italiani, e delle di cui arteute e exrepoleso esservazioni in he farto buon uso in varj luoghi di quest' operetta, protestandogli la mia pienissima ticonoscena.

- lo stesso, tratto dall' ottimo testo scritto da Fran-

P. 11.

CE-

sesco d' Amaretto Mannelli sull' Originale dell' Autore. (Lucca) 1761. in 4. L. 40.

Il estro celebratestimo del Manuelli, che con estrema diligenza in quest' detiginos fu ricopiato, e che in tana constituenzione dagli decedemici, che ad esto professano di sore avune vicorso, singularmente qualona nelle stampe e l'inconstrarono in luoghi oscuri, ovvvero sospetti d'errori (Bravetti). Non è però da lodarsi altamente quest' edizione quanto di esecuzione tipografica, giacchè per molti versi si riconoscetà di leggieti essere stata mal eseguita.

† -- lo stesso, Londra (Livorno) 1789-90. Vol. 4. in 8. L. 32.

Questa al per la sua eleganza, che per la sua esattezza fa grandissimo onore al Ch. editore Sig. Gaetano Poggiali, il quale ha pure seguito il resto del Mannelli. E' fama, che oltre alla massima esattezza del testo, in tutti quattro i volumi non sia corto altre che un solo erroruzzo di stampa.

Colle sole più rare e scelte stampe fattesi dal secolo XV. sin a' nostri giorni del Decamerone si può formare una suppellettile libraria ricca e preziosa. Di estrema ra-rità sono tutte le edizioni del secolo XV, cominciando da quella senz' alcuna data, in foglio piccolo, che ha in fine DEO GRATIAS, e che si reputa eseguita verso il 1469. o 1470. Dello stesso secolo abbiamo edizioni di Firenze, di Venezia, di Mantova, di Vicenza, di Milano, tutte quasi introvabili. I due Decameroni, uno rivisto da Niccolò Delfino, e stampato in Venezia, per Gregorio de' Gregori, 1516. in 4, ed altro colla giunta di tre Novelle, pubblicato in Firenze, per Filippo Giunta nello stesso anno 1516. in 4. a comun giudizio si tengono in molta stima, riguardati essendo come i primi ridotti a molto miglior lezione dei precedenti. Quello impresso in Venezia, nelle Case di Aldo nel 1522. in 8. gr. riuscì poi molto migliorato, e di maggior venustà ed eleganza. Celeberrima e di gran prezzo è l'edizione originale fatta in Firenze, dagli Eredi di Filippo Giunta nel 1527. in 4, in cui affaticatono molti valenti giovani Fiorentini, onde ridurre l'opera alla sua perfetta lezione, e della quale si esegul poi una contraffazione in Venezia dal Pasinello l'anno 1729. Le posteriori edizioni del Vi-

dali, del Bindoni, del Giolito, del Valgrisio, del Rovillio, del Gerardo, e di altri sono più o meno rare e pregiate, ed a queste tennero dietro le ottime stampe corrette da' Deputati, o riviste da Lionardo Salviati , delle quali si è detto a suo luogo. Nel passato secolo elegante e nitidissima riusci l'edizione di Am-sterdam, Elzeviri, 1665. in 12; e nel secolo presente, dopo la citata edizione di Napoli colla data di Amsterdam, e le altre già registrate, spiccano per sontuosità e magnificenza ( non così però sempre per esattezza e fedeltà di lezione) le due stampe del Decamerone eseguite colle cure di Paolo Rolli in Londra, per Tommaso Edlin, 1725. in 4; ed ivi ( ma veramente in Olanda), 1737. Vol. 2. in 12. A spese del Librajo Molini si esegul pure in Londra da Gio. Nourse, nella Stamperia di Gio. Haberkorn, nel 1766. in 4, un' edizione magnifica per opera di Vincenzio Martinelli, che la arricchì di Osservazioni Critiche; ed egualmente magnifica ed elegante è la recente ristampa dataci in Londra da L. Nardini , co' Torchi di A. Dulau e Co. 1792. in 4:

Non è da omette'si, che ad illustrazione di un libro di tanta celebrità convien procurarsi l'opera seguente: Lstoria del Decamerone del Boccaccio scritta da Domnico Maria Manni . Firenzo, Ristori, 1742. in 4.

— AMETO. Firenze, Eredi Giunti, 1521, in 8. L. 10, Libretto di 104, carre p, frequentempet sugliare nella numerazione. La carra 101, è segnata 94, quella 103, ha l'imite del Giglio; l'ultima carre è bianca. Le molte antiche del Giglio; l'ultima carre è bianca. Le molte antiche del visita de filse e nomerchie sorrerazioni simulata cali, come osserva Bernardo Giunta nella Epistola con cui decica questa sua stampa a Giovanni Serristori.

- FIAMMETTA. Firenze, Giunta, 1733. in 8. L. 12.
E' di carte 210. numerate, e nell'ultima pagina y' è il registro, e la data. Segue una carta bianca, indi un' altra, a 18790 della quale 21a l'impresa de' Giunti che compie il libro.

- la stessa. Firenze, Giunta, 1594, in 8. L. 1c. Ha 4. carte in principio contenenti il frontispizio, e la dedica di Filippo Giunti a Iacopo Francesco Necli, Seguono - 1

P.TX: 6.

D IV

. . . . . . . . . . . . . . /

psg. 2.0. nomerate, indi una carta bianca, e carte, con la tavola, tegistro, e data. Anche l' ultima carta à bianca. Tra tutte le antiche edizioni di questo romanzo del Boccaccio puossi per solo pregio di rarità, e di bellezza di stampa preferire quella fattati per cuta di Bartolommeo di Val di Zocco, in Padous, 1472. in 4, ch' è fotse la prima, e di li primo libro con data pubblicato in essa Città.

--- AMOROSA VISIONE. Venezia, Giolito, 1578-in 8.

Opuscolo di carte 98, numerate, e due bianche in fine. L'
edizione che porta la data d'irenerie, Golfitie, 1950, in E.
à la stessa affatto colla presente 1958, citata dagli Accademici. Il Golfito altro non fece che cambiare le prime 8;
carte, variandovi la disposizione del frontispizio, e la forma della sua insegna; e adoprando catatteri più grandi nelle parole Cawro Pianto, Cawro II. ec. A carte 36, dove
non arriva il cambiamento, wedesi in ambedite gli essemeno avuto la precuutione di cambiare nel fine il fogliette
K 6, dove cuttavia esiste I data MDXLII.

--- FILOCOLO. Firenze, Giunti, 1594. in 8. Raro. L. 16.

Ha 4. carte în principio non numerate. Seguono pag. 776. numerate, e di n. fin de 4. carte contenenti la tavola, il registro, la data, ec. L'oltima carta è biance. Tra le antiche edizioni fattesi di questo tomanzo unol riputarsi la prima una di Veneria, per Gabriel di Pietro, 1472. in fagira.

IL CORBACCIO (ossia LABERINTO D'AMORE) novellamente stampato, e con riscontri di testi a penna alla sua vera lezione ridotto. Ftr-Giunti, 1594 in 8. Rato. L. 16.

Ha 4 carte la principio non numerate, le quali, oltre il Fronrispizio, contengono la Dedica dello stampatore ad Amideo dal Pargo. Termina il libro cella pag. 122. in fine della quale sta Il registro e la data. La ravola delle cose notabili chiude l'Opera, e de è di tre carte senza numera

Tra le vecchie edizioni è da preglarsi principalmente quella uscita in luce in Parigi, per Federigo Morelli, 1569. in 8. E nitida ed elegante, dedicata a Vincenzo Magalotti da Jacopo Corbinelli, il quale scrive d'essersi principalmente servito per collazionarla di un tesso a penna scritto da Francesco d'Amaretto Mannelli nel 128a.

- † -- LETTERA A M. PINO DE ROSSI . Sta nelle Prose di Dante e Boccaccio , 1723.

Quest' è l'edizione di cui si sarà probabilmente fatto uso dai Vocabolaristi, i quali dicono d'essersi serviti dell'esemplave stampato, e nulla più. E' certamente migliore, e più corretta delle seguenti.

† - la stessa. Firenze, per B. cl. Florentino, 1487. ha i (400) in 4. Assai rara.

Trovo quest'assai rara edizione dal Mazzuchelli, e dall'Audifredi registrata come prima, ed impressa in bel carartere romano.

Citasi pure nel Vocabolario la PISTOLA a MESSER FRANCESCO PRIORE DI S. APOSTOLO che sta in Prore di Dante e Beccaccio, 1722. La suddetta Lettera a Prino de Rossi, con cui il Boccaccio da filosofo cristiano e da buono e sincero amico insegna a soffire I esilio con resegnation coraggiosa, è stata anche impressa da Niccab Espino in Protezia, 1522. La G. e reventa da Tizzono Gatenno da Podi, sui, pre in Serie Protecta da Tizzono Gatento da Podi, sui, pre insetita nelle Lettere volgari raccolte da Pede Menoria, Verencia; Alda, 1557, in 8 § e moderamente instampata con lunghe note di Proculejo Floro in Livorno, nella Semprinia in Via grande, 1770. in 8.

† -- NINFALE FIESOLANO. Londra e Parigi, (Parigi) 1778. in 12. L. 6.

Gli Accademici is nono cerviri di testi a penna, apendo trovate scorrette le vecchie dizioni, tra le quali è assai rasuna di Fenezia, per Biuma Falla, 1977, ina, La presente tistampa è fatta sopra un'edizione di Fiennee dei 1968, ignora al-Mazzochelli. E purpasa (secondo l'edizore) mas solo quanto aeli erretti di orizgenda, de mon dan unmero, ma qual di più, sonde quanto ai prespissioni siane della proposizione di contra di contra di periodicioni siapremento seconie di orizzo. Della contra metto, pessa.

" TABLES COLUMN &

- TESEIDE

in inoche

CVS.

- La Crusca ne cita una Stampa, e nulla dice di più, aggiugnendo però in nota, che di due antiche edizioni unicamente si ha noviria, cioè di quella di Ferrara, 1475, e dell'altra di Venezia, 1528.
- Perrara, Agostino Carnerio, 1475. in foglio. Rarissima. L. 620.
  - L'esemplare di questo libro, celebre per la sua rarità, esiatente nella Libreria Grevennà e staro venduro all'incanto per 213, forini d'Olanda; eppure se consisteva i nole soc, carte, comes i anunzai in quel Carlago, doves a le prime de la consiste de la come de la comercia de Le prime de carte contengono il Prologo del Commentatore dell'opera pier Andrea del Bassi, la quinta carta bionca, e nella sesta carta comincia il poema. Ne' due esemplari chi' o ho potrui esaminare non ho trovato la lettera del Boccaccio alla Fiammetta, riportata nella Biblioteca Smirithiana. È da notaria, dice il Bravetti, che distiminario Chi cita la Teseide stampata, non cita il Boccaccio, ma un fantamo
- † -- la stessa. In 4 picc. sen anno, luogo e nome di Stampatore. Rarissima. L. 220.
- Edizione in carattrii gotici. Vi precede il Proemio in prosa alla Fiammetta, indi un Sonetto cogli argomenti dei XII. libri; e finisse colla aottoscrizione seguente: Querro libro si chimma di Teste competto per Misrar Isbanni Backatio descritta querta taristima edizione dal Fossi nella Magliabecchinan. I Vocabolaristi non ne conobbero l'esistenza. Si deve fatne molto capitale, ed ciaminare scrupolosamente di qual'importanza possa sessere per la lezione in essa seguitasi.
- la stessa, revista da Tizzone Gaetano di Posi. Venezia, Girolamo Penzio da Lecco, 1528. in 4. Assai rara.
  - Anche quest' edizione non suol trovarsi che con molta difficoltà, quantunque il poema, peggio che in ogni altra, vi sia deformato e guasto.
- † -- FILOSTRATO . Senza nota di anno, e di luogo, per Maestro Luca, in 4. Rarissimo.

Nel Vocabolario della Crusca citasi questo poema in ottava rima sopra testi a penna, nè dicesi se fossero note questa o altre edizioni, o se queste siansi rigettate come scortette. L' opera è impressa in antico carattete rotondo, e contiene ottave 712. Ha i soli richiami e registro alfabetico, ed il nome dello stampatore si manifesta in un sonetto stampato in fine subito dopo l'ultima ottava. Di Luca Veneto figlio di Domenico abbiamo altri libri impressi in Venezia dall' an. 1480. al 1483, ed è probabile, che a quest' epoca siasi pure eseguita questa prima edizione del Filostra-to. Nella Marciana, e nella Zeniana di Venezia troyasi questo rarissimo libro, ed un esemplare, mancante però del sonetto in fine, esiste nella Biblioteca di Brera in Milano .. L'otrimo e perfetto esemplare ch' io ho poruro esaminare si conserva nella Biblioteca del Co. Giovanni de Lazara di Padova, Cavaliere egregio a cui amo che ognuno sappia d'esser io legato coi più dolci vincoli di riverente stima e di afferto. Egli mi rese istrutto delle contese letterarie che promosse la dubbia esistenza di questa e delle altre vecchie edizioni del Filostrato; una delle quali, cioè quella di Veneria, Sessa, 2528. in 4. già veduta da Anton Maria Salvini, ho io ritrovata vendibile in un recente Catalogo a stampa .

† -- lo stesso Poema ora per la prima volta dato in luce . Parigi, Didot, 1789. in 8. L. 12.

Lo pubblica F. D. B. S. (F. L. Baroni Servira) come incidio of strate da codice MS. imaginandosi l'editore che fosse chiment con essienza delle vecchie stampe, che fixono ricordate da fazzuchelli e dall' Haym, i quali però non conobbero i haccierra di Luc vento. Le Non conobbero i la quali compositione compositione delle delle dictore, il quale boro campo di divertirisi alle spese dell'editore, il quale boro campo di divertirisi alle spese dell'editore, il quale boro campo di divertirisi alle spese dell'editore, il quale boro campo di divertirisi alle spese dell'editore, il quale boro campo di divertirisi alle spese dell'editore, il quale boro campo di divertirisi alle spese dell'editore, il quale boro campo di divertiria alle spese dell'editore, di consistente delle controlle productione delle supportatione delle controlle delle cont

 COMMENTO sopra la Commedia di Dante Alighieri, con le Annotazioni di Antonmaria Salvini. Firenze (Napoli) 1724. Vol. 2. in 8. L. 16.

Forma il V, e VI. volume delle Opere del Boccaccio, ed è stampato anche con frontispizio da ae, Tomo Primo, e Secondo. Il Boccaccio non fece propriamente il Commento.

el. G. B. 13. rul Johns. alla Commedia di Dinte, ma cominciò nel 1373; a splegarla per via di Leojani alla gioventà fincentina; e queser Lecioni usono quali che si chiamano col nome di Gemmenta di Commenta di Commenta

\_\_ LETTERE . Stanno colle Prose di Dante , e Boc-

- VITA DI DANTE . Vedi Dante , Vita nuova ec.

\_\_ TESTAMENTO. Sta nelle Annotazioni sul De-

-- Vedi URBANO .

Negli anni 1723-24, si eseguì in Napoli, colla data di Firezze una ristampa delle Opere del Bocaccio in vol. 6. in 8; e devesi quest' accurata edizione alle cure di Cillenio Zacclori (Larezzo Ciccartii). Sì è veduto di sopra, che qualche volume, come il V, e il VI. contenenti il Commento sulla Commedia di Dante, è stato citato nel Vocabolario. È da svevirtisi però, che quest'edizione non contiene. nè la Teseide, nè il Filostrato, nè alcune Lettre, nè qualche altra opera minore del Boccaccio.

BOEZIO DELLA CONSOLAZIONE FILOSOFICA, Volgarizzamento di Maestro Alberto Fiorentino, co Motti Del Filosofi, ed una Orazio-NE DI TULLIO, Volgarizzamento di Brunetto Latini, Firenze, Manni, 1735, in 4. L. 8.

Edizione accuratissima fatta sopra un testo a penna. L'autore è Alberto dette dalla Piagentina, Conreada fineri, ma poce distame dalla Parta alla Crese della Cirica di Firener, come si legge dall'avviso si lettori. Comicia l'operta dal Prolago del volgarizzatore. L'Osaccine per Q. Ligario volgazizzata da Bunetto Latini è pure l'origina di un testo a penna, non avesdo l'editore cuarta la stampa fattane in Lione nel 1568. in 8. con altre Operette. V. Antstroprita, 1798.

- lo stesso, tradotto in volgare Fiorentino da Benedetto Varchi. Fir. (Torrentino), 1551. in 4. L. 26.

- Bella ed elegante edizione. Ha 177, pagine numerate, L'ulrima senza numeri ha gli Errori che nello stampore stono incorsi, e a questa segue una Carta bianca. Il Varchi esegui questo volgarizzamento pet comando del Duca Cosimo de' Medio:
- † -- lo stesso, tradotto dal medesimo. Venezia, Piacentini, 1737, in 8. Col ritratto di Boezio. L. 8.
- Quest' ottima e pulita ristampa ha le annotazioni in margine, ed una tavola delle cose più segnalare; inoltre è arricchita degli argomenti ad ogni libro, e della vita di Boezio latinamente scritta da Giulio Marciano Rota, ed ora volgarizzata.
- Gli amatori dell' edizioni di lusso possono procurarsi la magnifica ristampa fattasi della Consolazione Fisionfica di Boxio col testo Istimo, e la versione istaliana del Varchi, Parma, Bodani, 1798. 2. Volumi a a, Niuriopera antica in prosa è stata tanto onorata con moltiplici versioni intiliane e straniere quanto la Consolazione Filosofica di Bozzio. Nell'a avviso si lettori del velgarizzamento di Alberto fivorentino, edizione 1735. di carizzamento di Alberto fivorentino, edizione 1735. e indelle. Dietro a quella del Vaschi la più que con cel eziandio la più rata, ed elegantemene impresta è quella di Casimo Bartoli, Firezza, Torrestino, 1551. in 8. alla quale però i Vocabolaristi preferirono per purirà di lingua l'altra del Vaschi, quantunque egli attesti d'averla fatta con grande fretta.
- BONICHI (BINDO DA SIENA), RIME ANTICHE, con altre attribuite a Roberto Re di Gerusalemme. Roma, Grignani, 1642. in foglio. L. 12.
  - Il titolo è come segue : Le Rime di M. Francesco Perserca eterratte da mu so riginale, il Trattesa delle Viris Movali di Reberto Re di Grutalemme, il Tetravetta di Branceto Latini. Con quatro Canego di Bindo Bonichi di Siena. Il volume contiene de carte in principio, la prima delle vino al lettore. Seguono 40. pagine seguate con nuneri tomani. Le Rime di Roberto Re, il Tevereto di Bruntre Latini , e 4. Comenni di Bindo Bonicii sono imprese con nuovo registro, è nuovi nuneri arabi, e contengono 40. pagin.

Le Rime, attribuire a Roberto Re di Napoli e di Gruusiamme, è da avvettini, che soprettono i Vescholaritti simo piutrotto di Grazivale Sambaginali Balegeres, il quale n'e fatto autore in uo testo apena. Il Tereste di Biruntetto Latini non è un interetto dell'altra opera initi. il Tereste au una raccolta di alcuni precetti morali, espositi in versi settenari, timati nisieme a dite a due. Il Testato della Perintene dello stesso autore non è un'opera se-parata, ma solitànto una parte del uno Testretto, così inti-tolata.

BORGIIINI (RAFFAELLO), IL RIPOSO, o Trattato della Pittura : Firenze, Marescotti, 1584. in 8.

Assai raro,

In principio sono 24. carte contenenti la dedica scritta lin un sonetto di Pietro di Gherardo Capponi a Pistori, & gili Scultori Fineratini, dietro al quale sta un'incisione in legno. Segue la Tavola de Pistori, e Sculseri, e la tavola delle materie. L'opera contine 648, pagine numerate.

- lo stesso. Firenze, Nestenus e Moucke, 1730. in 4.

Ortima edizione uscita in luce per opera del Can, Antonamia Biscioni. Di Monsigno Bottari sono le spiegazioni, le note, ed il penaiere dell'elegante incisione del rame, che l'ortima per la penaiere dell'elegante incisione del rame, che l'orera, e sipegati nella perfatione. Nella L'atter Princito (T. a. c. 207.) leggesti un elogio di questa ristampa fatto dal celebre pitrore Antonio Baltetta in una sua lettera indirizzata al Cav. Niccolò Maria Gabburri di Firenze. Ne è stata modernamient fatta un'altra meschia ristampa in Siene, cola annotazione utile all'intelligenza del testo, ed principali del cola annotazione utile all'intelligenza del testo, ed sista sioni del recent traslocamento di qualche pitrus.

BORGHINI (VINCENZIO) DISCORSI, raccolti e dati in luce da' Deputati per suo Testamento. Fir. Giunti, 1584-85. Vol. 2. in 4. Raro. L. 50.

P 111. 10.

Il primo volume ha la numerazione delle pagine irregolare e scorretta. Comincia con d'.-catre non numerate. Segue poi l'opera con il registro da A a Rr. Sono, tutti duerni eccettro Q Rr quaderni. L'ultima carra di quest'ultimo è bianca, e vi seguono tre carre, che vanno inserite nel libro, due delle quali rappresentano quattro stampe inciso in legno, e la terza ha la pianta di un antico anfitzatro. Segue indi suovo registro, che comincia con Aaa, e
termina Non, totti quaderai; eccetto Non duerno. L'
ultima pagina numerata è segnata 476; e la tavola contiene 18. carte, l'ultima delle quali ha la sola impreta de'
Giunti. Il volume secondo porta impresso dietro al frontiapitajo il titratro dell' autore inciso in legno. Ha purte in principio 4. carte non numerate, indi pag, 198. numerate, ed è senz'alcuna tavola in fine. Dell'ultimo
Trattato compresso in questo volume: Dello Giesa e Vetesovi Fiorentimi si trova qualche copia esparatamente impressa , ma della stessa edizione.

Tin 4. Firenze, Viviani, 1755. Vol. 2. L. 24. P.111.

Non riuscì molto corretta questa peraltro bella ristampa, di cui è da tehersi buon conto per note aggiuntevi da Domenico Maria Manni, e per gl'indici più copiosi e perfetti in questa che nella prima edizione.

DISCORSO intorno al modo del fare gli Albert delle Famiglie Nobili Fiorentine. Firenze, Giunti, 1602. in 4. Assai raro. L. 24.

Opuscolo di 29, pagine numerate. Non è compreso questo Discorso ne' due volumi impressi negli anni 1584-85, essendo stato ritrovato alcuni anni dopo la stampa dei medesimi. E' bensì inserito nella seconda sopraccennata edizione del 2755.

BRONZINI. Vedi Allori.

BUONACCORSI da Montemagno. Vedi Montema-

BUONARROTI (MICHELAGNOLO IL VECCHIO) RI-ME raccolte da Michelagnolo suo Nipote. Firenze, Giunti, 1623. in 4. L. 12.

Ha 6. carte in principio non numerate, e 88. pagine numerate. Edizione dal raccoglitore dedicata al Card. Maffeo Barberini.

- le stesse. Con una Lezione di Benedetto Varchi, e due di Mario Guiducci sopra di esse. Firenze, Manni, 1726. in 8.

L. 6.

1.e

Le iniciali G. B. della dedicatoria al Sen. Filippo Buonatorii indicano il anene del benemetrio Giovanai Bottat; a cui si deva quest'eccellente tittampa, più copiosa dell'antecedence, e correctaca di un'erustiassima prefazione. Le Lectioni di Mario Guidocci, che si leggono is fine, sono anche impressa nelle Prope Fiorentice, e quelle di Benedetro Varchi era già stata separatamente atampata in Firence, per il Terrestivo, 1440. in del

P VII. 25.

BUONARROTI (MICHELAGNOLO IL GIOVINE) LA
TANCIA. Firenze, Giunti, 1612. in 4. (e non
in s. come si legge nel Vocabolario). L. 10.

Opuscolo di car. 6a. Convien cusarvare, che non manchi in quest'edizione la Nosa degli Erra; è delle Correccioni impressa nell'Unitan carta, e che si trova in pochi esame advicioni sua distributa della consume consume della consume co

P. 11.17

- la FIERA, Commedia urbana, e la TANCIA Commedia rusticale. Firenze, Tartini e Franchi, 1726. in foglio. L. 24.

Domenico Maria Manni si prestà alla pubblicazione di queste Commedie, e dè autore delle rudita parfazione. La ter-za parte comprende dottissime annotazioni di Antomaria Salvini. Della Tancia si esegui poi una sitasampa, rin Venezia, per Pado Colombani, nel 1760. in 8. nella quale si onto insertie in piè di pagina le annotazioni del Salvini. Il Buonarroti avendo lavoraro assaissimo intorno al gran Vocabolario della Crucas, compose la Fiera divissi cinque giornate, e si atti venticinque, a solo oggetto di massiciornesse i ineraditico.

- CICALATE. Stanno nel Tomo I. P. III. delle Prose Fiorentine, 1723.

PURCUELLO ( Dourses)

BURCHIELLO (DOMENICO), SONETTI, e di Messer Antonio Alamanni. Firenze, Giunti, 1552. in 8. Assai raro.

Disputato Co

- Jacomincia con 8. carte non numerate. Seguono 83, carte numerate, ed uma bianca in fine. La carta 72a, benché numerate, è bianca, ed ha rerge un impresa. La 73, contrien el frontispirio de Sonerti dell' Alamana; in quest' delizione, già divenuta assai rara, è compreso qualche sonerto, che manca nella seconda edizione del 1528. a cui è preferibile anche per non esservi le lacune con puntini in essa seconda edizione adottate.
- gli stessi, e quelli di M. Antonio Alamanni, e del Risoluto; con la Compacona Del Mantel. Laccro, e co Beoni del Magnifico Lorenzo de' Medici. Fiorenza, Gianti, 1568. in 8. Raro.
- L'opera è precedors da 8. carte non numerate, contenenti frontispito, edeicia, savola ce. Indis segnono i Sonetti, ed il libro tetmina tolla carta numerata 115. Segnomo due carte suma ammeratione; la prima contiene il registro e la data, e traps l'imprena de' Giunti, la seconda è bianca. Questa seconda edizione ha il vantaggio di senser più copiene con del del data del del di discondina e del del di disconsi quanta que però qualche sontro un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si detto di soppe constror un sia satto omnesso, come si della construccione di constru
- gli stessi, con altri del Bellineioni, ca altri Poetl Fiorentini alla Burchiellesca . Londra (Lucca e Pisa) 1757. in 8. Col ritratto del Burchiello. L. 10.

lo. L. 10.
Si esegui questa ristampa parte in Lucca, è parte in Pisa sopra le suddette espaissi, è cel rissontro di ottimi tenti a

Gio. Antonio Papini pubblico Lezioni XII. sopra il Barchiello, Firenze, Paperini, 1733: in 4. col titratto del Bucchiello. Sono purgatamente scritte, e piene di belle osservazioni e scoperfe inforno alla roscana favella-

penna della Libreria Magliabecchiana.

Sono di estrema rarità le vasie edizioni del Burchiello fatte nel sceolo XV. Nella Pinelliana ne è registrata una sonze longe, per Cristoforo Atroido, in 4, e di ndicata come uno di più vari libre di quasta cheste, e di edizione cotatro bella, e che ha sembianza di tanta antichità, che dal-ch. editore è riputata ante-ripora

riore a tutte quelle che son conosciute, e fatte anche in Venezia. Il Mazzuchelli registra un' edizione di Bologna, senza nome di stampatore, 1475. in 4. come la prima con data. Nella Bibliografia di de Bure si descrivono le edizioni di Venezia, per Tommaso d' Alexandria, 1477. in 4. picc. ; ed altra senza data, in 4. fatta verso il fine del secolo XV. L' editore della moderna ristampa del Burchiello, 1757. fatta sulle due citate de' Giunti, dice d' aver consultate una edizione di Venezia, 1480, un' altra del 1522, e un' altra del 1525, quali non furono al certo già vedute dal Lasca, poichè non avrebbe egli, se vedute le avesse, fatte tante omissioni nelle sue edizioni del 1552, e 1568. di sonetti autografi del Burchiello, che uniti con altri già estratti dalla Biblioteca Ottoboniana da Leone Allacci si sono inseriti ec. Io aggiungerò, che avendo sott'occhio l' edizione, poco felice per la carta e i caratteri, ma di molta ratità, eseguita in Firenze, per Lorenzo Peri, 1546. in 8. ho in essa trovato 37. Sonetti, e 2. Canzoni , che mancano nell'edizione Giuntina 1552.

ANTICI CARNASCIALESCHI. Fiorenza, senza nome di Stampatore (ma Lorenzo Torrentino) 1559. in 8.

Esemplare intero rarissimo.

L. 140.

Esemplare senza i Canti dell' Ottonajo.

Il titolo è come segue : Tutti i Trionfi , Carri , Mascherate , andati per Firenze dal tempe del Magnifico Lorenzo vec-chio de Medici, quando egli ebbero prima cominciamento, per infino a questo anno presente 1559. Le 10. prime carte non numerate, oltre ad esso frontispizio, contengono la dedica del Lasca a Francesco Medici Principe di Firenze. e la tavola degli autori che nell' opera si contengono. Seguono pag. 465. numerate, e la Tavola Universale, che occupa 6. pagine, e termina con un Errate . L'ultima pagina è bianca. La maggior parte degli esemplari manca dei Canti dell'Ottonajo, posti da pag. 298. a pag. 396. La cagione per cui furono tolti da questa raccolta è narrata dal Lasca in una sua lettera a Luca Martini, impress, a carte

76. del Vol. I. Parte IV. delle Prate Fiorentine; e dall'autore della vita del Lasca, posta avanti le sue Rime, 2941; il quale dopo aver dimostrata la scorrezione, e la infedeltà della ristampa di essi Canti fattasi espartamente nel 2560. aggiugne: Chi postede per avventura alcuna copia di quatto Canti tenes disroacione, e tenga strettirimo contro perché estendo pobbirimi noulomo stampati trovare alcuna direa.

### † - gli stessi . Cosmopoli , 1750. Vol. 2. in 8. Con Ritratti . L. 20.

Bella edizione adorna di moltissimi ritratti più e men bene incisi. Si trovano degli esemplari impressi anche in 4. Contiene l' aggiunta di qualche Canto, non esistente nella edizione 1559: Ad alcuni, e spezialmente al Can. An-tonmaria Biscioni nella seguente operetta: Parere sopra la seconda edizione de' Canti Garnascialeschi , Firenze , Moucke, 1750. in 8. comparve questa ristampa di pochissimo conto . L'editore Ab. Rinaldo M. Bracci ne fece una troppo mordace difesa nel libretto, che potta per titolo: I primi due Dialogbi di Decio Laberio in rispotta e confu-tazione del Parere del Sig. Dottore Antonmaria Biscioni sopra la nuova edizione de Cantici Carnascialeschi, e in difera dell'Accademia Fiorentina. In Calicatidonia, per Mattro Ponziano da Castel Sambucco, 1750. in 8. Li-bretto uscito dalle stampe dell'Agnelli di Lugano, già divenuto tarissimo, e che costò all'autore gravissimi dispiaceri . Se molti ottimi testi della nostra lingua, dottamente illustrati e pubblicati dal Can. Bisotoni, ci met-tono in istato di rispettare la sua opinione, non è però da vilipendersi senz' altro esame l'edizione del Bracci, il quale cooperando alla pubblicazione delle rime dell' Allegri, delle Novelle del Sacchetti, e dell'Istoria del Decamerone del Manni; e scrivendo la suddetta sua difesa con tanta proprietà di lingua da essere approvata dall'Accademia Fiorentina, ci fece toccat con mano, d'essere egli pure fornito di cognizioni non ordinarie, e buon discernitore delle fi-nezze della lingua nostra. Mosso da queste ragioni non mi sono fatto veruno scrupolo di aggiugnere anche quest' edizione, dissentendo dal Bravetti, il quale, quantunque l'abbia ricordata, non volle però ammettetla nel suo Indice .

Apostolo Zeno, nelle Note al Fontanini, avvertendo di essere possessore di un Codice delle Poesie del Megnifico

fice Lorenzo, in cui leggonsi molti Trionfi e Canti messi dal Lasca nella sua Raccolta, e nel Codice ad altro autore attribuiti, aggiugne poi quanto segue: A perizione di Piero Pacini da Pescia, di cui si veggono stampe tra 'l 1490. e 'l 1500. vanne impresse in quarto, senza espressione di luogo e di tempo, due piccole Raccolte : l' una col titolo di Canzone pet andare in maschera per Carnasciale, fatte da più persone; e alle prime precede il nome di Lorenzo de' Medici, e alle seconde quello di Bernardo Giambullari : l' altra ba nel frontispizio : Ballatette del Magnifico Lorenzo de' Medici, di M. Agnolo Poliziano, e di Bernardo Giambullari; e in questa Raccolta osservo gli etempli delle Canzoni a ballo citate dagli Accademici della Crusca; ma nell' una e nell' altra di dette Raccolte leggonsi diversi Trionfi e Canti, che il Lasca pubblicò nella sua, varj sì nel titolo, sì nei versi, e sì anche nel numero delle stanze; ne in tutti vi si conviene del nome dell' autore.

CAPPONI (GINO). Vedi Cronichette Antiche.

CAPPONI (VINCENZIO). Vedi Sollecito.

CARO (ANNIBALE) LETTERE FAMILIARI. Venezia, Giunti e Fratelli, 1581. Vol. 2. in 4. L. 16.

171. 2.3 Negli anni 1501. e 1592. Bernardo Giunti esegul una ristampe di quest'edizione, pure in due Volumi in 4. Il frontispizio del primo volume porta l'anno 1592, e quello del secondo volume ha l'anno 1991. Essa ha lo stesso numero di pagine, e quantunque in carattere corsivo d'occhio più largo, tutravia per lo più ricopia a pagina per pagina l' originale edizione suddetta. In varj luoghi ho anche ricono-sciuti emendati degli errori che esistevano nella prima stampa . Un qualche esemplare da me esaminato , riteneva le prime carte de' due volumi dell' impressione citata . e tutt' il rimanente dell'opera apparteneva alla seconda edizione, astuzia non raramente posta in uso per imporre ai compratori delle edizioni citate. Per guardarsi da simili burle si noti, che nel vol. primo la pag. 275. dell'edizione 1581. finisce mo-desso, e dell' edizione 1592. finisce così : pron-to. Nel vol. secondo ediz. 1581. dalla pag. 194. alla pag. 200. ne' vuoti delle imprese resta impresso un circolo , e nella ristampa 1591. manca quel circolo, e la pag. 194. è segnata per errore 196. Inoltre la pag. 197. ha per errore 181.

- le stesse. Padova, Comino, 1725. Vol. 2. in 8.

T. VI. 1

Quera, e la precedente cidicione, tono moncentà della PISTO-LA DEL CARO A BERNARDO SPINA, che il revunelle Lettrea di diversi eccellentissimi uomini , pubblicare da Ladovico Dolce colle trampe del Giolto, 1532, in 6. a carte 89, e fa poi riprodutta anche del Comino colla false dara di Amsterdam, 1764, in 8. sença nome di trampatere (Bravetti).

† -- le stesse. Padova, Comino, 1734-35. Vol. 3. in 8. L. 24.

Edizione più copione e più pregevole dell'anteodente. L'ulismo volume contiene le Lettrer aggiunte del Caro, quelle d'altri autori a lui, e quelle di Monsig. Guidiccioni. Nel 1741. si fece dal Comino una suova sistampa, pute in 0.13. in 8, più ordinata delle precedenti. Nell'Appendice si registeranno altre edizioni delle Lettre del Caro.

MATTACCINI . Stanno nell' APOLOGIA della Canzone di Annibal Caro fatta sotto nome degli Accademici de' Banchi contro Messer Lodovico Castelvetro, in forma d'uno Spaccio di Maestro Pasquino . Parma, Seth Viotto, 1558. in 4.

E' il libro di pag. 268. tutte numerate, e 8. carte infine senza numeri con la tavola, l'Errata, ed un'impresa intagliata in legno.

Di tutte le Rime del Care, nel Fucchbalra si allegono schanto i Mattaccini, che tono dies Sonaris (postia poga 246, eseggi, composti nello stile del Barchiello, ma non conì pioni di rusrioni, che non se sei risconi chiaramente il reses. Il loro o stificio è gende; e cià che mesta maggiore servamente del sona della coni della contra della coni della contra della contra della contra della coni della contra della contra

CASA (GIOVANNI DELLA) OPERE.

Nelle varie impressioni del Vocabolario, eccettua-

manutoy Grey

tuata l' ultima, si citarono tutte quelle Opere di Monsignor della Casa, che erano già in istampa, senza' dire di quale edizione i Compilatori si servissero, fuori ehe della Orazione delle Lodi di Venzita, per citar la quale adoprarono la stampa che sta nel Vol.1. della Parte I. delle Prose Fiorentine, 1661. in 8. Nell' ultima edizione del Vocabolario si adottò la Raccolta seguente:

- OPERE con una copiosa giunta di Scritture non più stampate. Firenze, Giuseppe Manni, 1707. Vol. 3. in 4. L. 44.

- Dell'Orazione per la Liga contro F Imp. Corlo F. non estradoren permeta la tampa in Firenza, si esqui querta lacia con la latta di Liper, approne Bartalement Maria i un opposto di pigni es, a numerata. Soi inseriri nola parte terza di quest'edizione, e conviene coservare che non vi manchi, tanto più che non è nespura eccennata nella tavola delle marerie. I Vocabolaristi non si sono, punto serviti di esst edizione Lionese, ed hanno preferito la stampa della medesima Orazione, che sta nel Vol. II. Parte I, delle Prose Fiorentine.
- † le stesse, con Aggiunte. Venezia, Pasinello, 1728-29. Vol. 5. in 4. L. 40.
- Ortima edizione, più copioza della precedente, ed alla quale cooperarono il Co. Gimbartitas Casorti, ed Arrona-Federico Seghetzi. In fine al terzo volume dev'essere un'aggiunta stampara a parte di alcune possie, parte pirituali, e patte piacevoli; ed un Dislaga d'Interre, intitolato il Tarno. L'autore di questo d'aligo attimissimismo, che versa con la compara del mandatti della consistente del mandatti più con la consistente del mandatti giornali.
- † -- le stesse . Venezia , Pasinello , 1752. Vol. 3. in 4. L. 32.
- A questa ristampa accudì l' Ab. Marco Forcellini, riordinando le Opere, togliendovi tutti i vari commenti, e ponendovi in loro luogo alcune brevi note, ed una tavola di tutte le voci usare dal Casa.

+ il GALATEO . Firenze , Giunti , 1564 in 8. Raro .

Rara edizione, e dai Volpi riputata ottima.

Vol. 2, in 16,

† -- lo stesso. Lat. Ital. Padova, Comino, 1728.

6. Edizione eccellente, con una libera traduzione latina a fronte fatta da Niccolò Fierberto . Anche in Roma si pubblicò una buona edizione del Galasco, unitamenre al Trattato

degli Uffici, ed alle Orazioni, Roma, Pagliarini, 1759. † - RIME. Napoli, Bulifone, 1694. in 4. L. 16.

Edizione stimabile per le sposizioni di Aurelio Severino , Sertorio Quattromani, e Gregorio Caloprese; e per quattro ritratti dei quali è adorna.

Il Clement registra un'edizione delle Rime e Prose del Casa, Venezia, Bevilacqua, 1558. in 4. come rara ed impressa colla più squisita eleganza. Essa è dedicata da Etasmo Gemini a Girolamo Quirino Patr. Ven.

RIME BURLESCHE. Stanno in Berni Rime Burlesche, 1723.

† da CASCIA (FR. SIMONE) Esposizioni de' Vangeli, tradotte da Frate Gidio, o Giuda.

Sopta testi a mano i Vocabolaristi all'articolo ESPOSIZIONI ec. allegarono quest'opera, di cui abbiamo un'edizione di Firenze, per Bartholomeo di Francesco de' Libri, 1496. in foglio. Egli è da vedersi, se il volgarizzamento attribuito in quest'edizione a Fro Guido ( Audifredi Spec. Edir. Sec. XV. pag. 353. ) è lo stesso che fu citato; e se trovandosi il libro troppo scorretto non s'abbia voluto dai Compilatori adoprare.

CASTIGLIONE (BALDESAR) IL LIBRO DEL COR-TEGIANO. Venezia, nelle Case d'Aldo, 1528. in foglio. Raro.

Sono 122. carte non numerate, l'ultima delle quali coll' Ancora Aldina. Dopo il titolo segue una Prefazione dell'autore a Michele de Sylva Vescovo di Viseo. Gli Accademici non dicono se non d'avere citato l'edizione d'

Allo, e quantunque di Aldo ne esistano cioque impressioni, ciò null'ostante si suole infendere questa del 1728. In figlio, ch'è la originale. Peraltro la seconda edirione Aldina, fatta nel 1331 in 8. si annunzia nella prefazione di Francesco Anolano Alli Gensili Donne come più corretta di principio di consistato di consistato di consistato di figlio presida en mano provisi el resi Auto-condo l'estopiù piccila en manogravie. L'edizione eseguita nel 1845 i e figlio per testimonianza di D. Gaetano Voloji (Castiglione opere, ediz. 1732, 193, 497, ) rissel pure più orierta della prima. Quella fatta del 1847 i dei sono delle cose notabili. Niun merito particolare hano le altre edizioni Aldine che commetto di qui registrare.

-- lo stesso . Venezia, Giolito, 1559. in 8. Ra-

Al principio vi sono carte 18. non numerate, contenenti una dedicatoria del Dolce a Giorgio Gradenigo, l'indice, e la dedicatoria del Castiglione. La numerazione delle pagine arriva aino al 416.

Bella ed accurata ristampa, illustrata da Gio. Antonio e Gaetano Volpi. L'indice delle cose notabili is 'rifistro, siordinato, se reas utiliasimo, mai il testo del Cortigiano è
atato per riguardi di censura in alcuni longhi alterato o
mutilato. Le alterazioni vi sono scrupolosamente segnate in
carattere corsivo, e di longhi mutilati sono dinolati collato dedicata all'agragio Cav. Co. Anton-Maria Boromeo
nel 1706. in 4, sassi pregvendo per la vita premessavi, scritrta dall' Ab. Giuseppe Scrassi, e per il assistenza prestatavi
dall' Ab. Giuseppe Scrassi, e per il assistenza prestatavi
dall' Ab. Giuseppe Genari. E' da sapera, che di questa
riatampa ne aono stati impressi soli cento esemplari senza
anutilazioni ed alterazioni nel tetto, ma per dal luogo
all'iaregrità del medesimo furono nel libro III. e IV. Jeses per la considera del considera del per la considera del seguente; e l'ainteto colla peg, po, rimenbendo bianca la
seguente; e l'inteto colla pag, po, rimenbendo bianca la
seguente; e l'inteto colla pag, po, rimenbendo bianca la
seguente; e l'inteto colla pag, po; rimenbendo bianca la
seguente; e l'inteto colla pag, po; rimenbendo bianca la
seguente; e l'inteto colla pag, po; rimentano la
levae occupano più loogo delle mutilazioni .

CATERINA (DA SIENA, SANTA) Lettere, o sia

Dennistry Load

Epistole divotissime, raccolte da Bartolommeo da Alzano. Venezia, Aldo, 1500. in foglio. Assai rare. L. 180.

Dietro al frontispizio è impressa una lettera di Aldo al Card. Francesco de Piccolhomini di Siena in data 10. Settembre 1500, indi una Epistola del Bearo Stefano Certosino intorno a S. Caterina in data 26. Ottobre 1411. di 6. carte . Tre altre contengono la tavola, dopo la quale vedesi il ritratto della Santa bene inciso a soli contorni in legno. L'opera è con numeri romani da I a CCCCXIIII; e l'ultima carta ha il registro, e la data. Se si riguarda l'eleganza de' caratteri , la bellezza della carta , la nitidezza della stampa , quest' edizione è uno de' più bei monumenti della stamperia Aldina, ma con estrema difficoltà si ritrovano esemplari nitidi, marginosi, e ben conservati.

Nell' ultima impressione del Vocabolatio avvertono gli Accademici di non sapere con sicurezza, se nelle passate impressio-ni siano state adoperate queste Lettere sopra testi a penna, ovvero sopra stampe; ed aggiungono, che se lo furono sopra stampe, si sara osara certamente l'accennata d' Aldo . D. Gaetano Volpi ( Librer. c. 39. ) dice, che per diligenza grande usata da soggetto che molto adopera il Vocabolario della Cruses , non si trovano (queste Lettete) adortate neppure une sole volta : ma aggiugne il Bravetti non per tanto so le vorrei credere alcuna volta citate.

le stesse . Lucca , Venturini , 1721. Vol. Primo z' Siena. Ouinza, 1713. Vol. Secondo, in 4. L. 20.

Edizione alquanto migliore dell' Aldina, quanto alla correzione del testo, e che dobbiamo a Girolamo Gigli, il quale vi aggiunse molte Lettere non prima stampate, e le annotazioni del P. Burlamacchi Gesuita. Il volume primo, che porta la data di Lucca, 1721. non è edizione diversa da quella di Siena, a cui si cambiò soltanto frontispizio e prefazione. La stampa di tutte le Opere di S. Caterina è in quartro volumi, il primo de' quali suol avere la data 1707, il secondo e terzo 1713, ed il quarto 1721.

Girolamo Gigli scrisse il celebre Vecabolario Cateriniano , che si cominciò a stampare in Roma nell' anno 1717. in 4, ma senza veruna data. E' opera necessarla principalmente per l'intelligenza delle voci Sanesi che nelle Pistole s'incontrano. Rimase indi sospesa , ed i foeli ch' erano impressi furono abbrugiati per mano del

earnefice. Soine 34. essi fogli impressi, ed artivano al foglio Rr, e alla pagina CCCXII. Un esemplare però di me osservato artiva colla stampa sin alla pagina CCCXX. Una seconda e compiura edizione di quest' opera si eseguì colla data si Manilla, nell' Juste Filippine, senza nota dell'anno, nè dello Stamparore, in 4.

CATIGNANO (D. GIOVANNI) dalle Celle di Vallombrosa. Vedi Isaac, e Lettere ec.

CATONE Libro de' Costumi. Vedi Aristotile, 1734. CAVALCA (Fr. DOMENICO) OPERE.

Nell'Indice del Vocabolario si allegarono per lo più testi a penna per essere gli stampati assai scorretti. Ora abbiamo le seguenti ottime stampe date a luce per opera di Monsignor Giovanni Bottari.

SPECCHIO DI CROCE. Roma de Rossi, 1738. in 8. L. 8.

Preziose per la grande loro rarità, ma-scorrettissime sono le seguenti edizioni , una senza nome dell' autore, i impressa senza nota i lungo, anno, e stampetore, in carattere Gotico a duc Colonne in 4. del secolo XV; ed. altra fatta in Milano, per Pachel e Sciencescler, 1487. in 4.

- PUNGILINGUA. Roma, de Rossi, 1751. in 8. L. 8.

Molre volte, ma sempre scorrettamente fu impresso questo trattato ne scoli XV, e XVI. Monsig. Bottari, ed il P. Audiffedi ricordano come principali edizioni, una in foglio, sema segunature, sumarri, riciciami, lungo, stampareri, ed anno, in bel carattero rotondo; ed altra di Roma, per Filippo de Ligamine, 1472. in foglio.

- FRUTTI DELLA LINGUA. Roma, de Rossi, 1754. in 8. L. 12.

Scorrettissime sono le vecchie stampe, una tra le quali, peraltro rarissima, e bellissima, è stata eseguita in Firenze, con sesegnature, seme anno, e nome di stampatore, siù a. in catattete tondo; e da litta è pur di Firenze, per Lerenzo Mergiani, e Geogani di Piero Tedeito, 1492, in feglio. Dila sottoscrizione, che leggesi nella prima di queste due edizioni, si scorpe, che questo trattato erasi antecedentemente stampato in Firenze, ma nè al Bottari, nè all' Audiffedi riusci di scoppier tale edizioni

# - MEDICINA DEL CUORE, o TRATTATO DELLA PAZIENZA. Roma, Pagliarini, 1756. in 8. L. 10.

Dice Monsig. Bottari d'essersi servito per questa ristampa con molta utilità di un'edizione fitta in l'érence, per Se Franceses Bouscersi, 1400, in 4, la quale quantunque sia pettima in genere di oresprésa, e piena di strana abbrovisame, pune si vede, sè l'erates da un buon codice, c che lo stampatore poche , o peravocatura nestrum correçione si è attenutate di fure, come si vede in un'antecedente cilizione di Venezia, per Cistoftoro Penna 1, 1488. in 4.

## † - DISCIPLINA DEGLI SPIRITUALI. Fireme, Sermanelli, 1569. in 4. Raro. L. 20.

Questa è la più corretta ssumpa non solo di quest' operetta, ma di tutte l'altre spere del Cavalta; le quali, se trutte fusion state impresse cai, non surebbe state forte uccesario il fatitare senso interno de este. Soprantete a quest' chizione il celebre D. Silvono Regel Monaco Camadidete, che oltre l'ester Toscano, aveva qualche perivis della nostra favolla (Bortai nella Pricazione, alla statumpa, 1977.).

Oltre all' edizione sudderta 1550. l'Audifredi ne registra una, ignata a Mousig Bottati, del ascolo XV. sene' anna luago, e nome di stampatore, con segnature, in 4; ed alta di Fiernez, per Autonio Mistomini, 1487, in 4. he pute a Monsig, Bottati, editore della ristampa seguente, non pote mai tisusir di vedere.

- la stessa, col Trattato delle trenta stoltizie. Roma, Pagliarini, 1757. in 8. L. 12.

Del Trastato delle trenta stoltizie etasi separatamente fatta una pessima stampa in Venezia, per Comino de Lovere, 1528, in 8.

- ESPOSIZIONE DEL SIMBOLO DEGLI APO-STOLI. Roma, Pagliarini, 1763. in 8. L. 10. P. IV. S.

- L'editore Monsig. Bottari dice nella prefazione, di aver udato per bon 20. anni prima di pore scoprire le vecchie delzioni di quest' opera, e che fina imente gli riunci di pore averne una impressa a Venezia, per Peregrino Pasqual da Balagna, 1489. ind. ed altra pure di Venezia, el regno del la Sperança, 1350. in 8. Riconobbe la prima tratta fedelmente da un buon manoacritto, da cui erano copiati anche gli errori facili ad imendiorio fi adona ricopitata sulla proporto, che rivesti alla moderna il vecchio autore, e talora mutò le parole toscane in prette venezio.
- Vedi ATTI APOS TOLICI .
- Vedi S. GREGORIO DIALOGHI .
- I pochi cenni che si sono dati intorno alle antiche impressioni delle opere diverse di Fr. Domenico Cavalca dell' Ordine de Predicatoti, gran messerio in toscana favella, bastano a far conoscere tanto le più rare antiche stampe, che furono eseguite da tipografi giporanti, e con pessima ortografia, quanto quelle, che dal dottissimo uomo Monsig. Bottari, promulgatore benementio di tutte le moderne edizioni, sono riguatere come degne di stima, e dal medesimo adoperate. Nel citare il P. Audifredi ho poi inteso di riportarni all'elenco dell'edizioni delle opere del Cavalca, dallo stesso pubblicato in un'operetta data in loce col seguente titolo: Saggio di Ostervazioni di Giulio Cetare Bottone da Monta Toraggio eco. Comopoli (Roma) 1780. na L'autore prende a confutare in essa cetto Giambattista Moriondo, il quale in un Discosso premessa ilibro: Ordine della Vita Crittiana del B. Simone da Castia, impresso a Terrino nol 1770, volcea provet, che la massima parte delle opere del Cavalca dovesse attribuirsi al detto B. Simone.

CAVALCANTI (GUIDO) RIME. Stanno in Rime
Antiche, 1527, e dietro al Conti la Bella Mano, 1595, e 1715.

La Canzone d'Amore, e le Rime del Cavalcanti con l' esposizione di Egidio Colonna, e con le annotazioni di Celso Cittadini furono impresse in Siena, per Salvettro Marchetti, 1602. in 8; e prima col commento di Fra Poolo del Rosso in Firenze, per Sermertelti, 1568. in 81 e così pure con la sposizione di Girolamo Fracherta in Venezia, per Giolino, 15%, in 4, ma di verna di queste edizioni fecero uso i Vocabolaristi, avendovi ritrovare le Rime in bisogno di una mano medica e carintarvole, che guante e malcone te emendi e raddrizzi, e mancanti le ajuti (Zeno Note al Fontanini).

CECCHI (GIAMMARIA) COMMEDIE în prosa. Venezia, Giolito, 1550 în 12. Raro. L. 24.

Non è in 8. quest'edizione, come dicono i Vocabolaristi, ma in 12. Le Commedie in estas compres sono la Daret di cat. 47. numerate, seguite da una bianca; la Maglie di car. 36. numerate, es du na coll'impresa del Giolito, e la data; i Distinuit/ di car. 47. numerate, indi tre, una delle quali col registro e data, e-treg d'Impresa, e la altre deo bianche, gl'Inseparet mi d'car. 48. numerater la Siraro di car. 58. numerater la Siraro di car. 59. numerater la siraro di car. 59

-- COMMEDIE in versi sciolti. Venezia, Giunti, 1585. in 8. L. 16.

Dopo il frontispizio generale, che serve anche per la Dore, tute le altre Commedie hanno frontispizio, numerazione, e registro a parte. La Dore ha 4, carte in principio, indi carte 40, numerate. La Mogife è di car, 40, numerate. Il Cowredo di car, 41, numerate, ed una bianca. Il Donzello di car, 43, numerate, ed una bianca. Il Donzello di car, 43, numerate, e una bianca. Cil Innunerationi di car, 31, una principio di car, 52, numerate, e una bianca. Lo Spiriro di car, 53, numerate, e una bianca.

-- IL SERVIGIALE, Commedia nuovamente stampata con gl' Intermedj. Firenze, Giunti, 1561. in 8. L. 8.

Sono 99, carte numerate, e l'ultima col registro, e la data.

... L'ESALTAZIONE DELLA CROCE, con i suoi

Intermedj. Firenze, Michelagnolo di Bart. Sermartelli, 1592. in 8. L. 6.

Le 4, prime carte sono senza numéri. La Rappresentazione cominicia col foglio B. e col num. della pag. segnato 17, che continua sin a 127. L'ultima pagina ha il registro, l'impresa, e la data 1785. Indi con altra segnatura e numerazione, e col frontispicio segue: Deterrizione dell' Apparato, e depli Intermedi fatti per la storia dell' Estalizzione della Crose ecc. La cartadura arrius sin a pag. 31.

CELLE (B. GIOVANNI DALLE) Vedi Isaac e Let-

CELLINI (BENVENUTO), Due Trattati, uno dell'Orificeria, l'altro della Scultura. Firenze, Tartini e Franchi, 1731. in 4. L. 16.

Quest'è un'ottima ristampa della prima edizione fatta in Firenze, pre Falente Famigzi, 1398. in 4, ch'era più ricca di qualche sonetto, ma molto meno corretta, e perciò tigettrata dagli Accademici della Crusca. La presente nuova edizione ha l'aggiunta di un Discorso del Cellini sopra i principi, e 'I modo d'imparate l'arte del disgoni

† --- VITA, scritta da lui medesimo. Colonia, Pietro Martello, senz' anno (Napoli, 1728. in 4. L. 30.

Dalla nota delle Opere del Coechi, posta dopo il suo elogio scriito da Gio. Targioni Tozzetti, e che leggesti in fronte a' suoi Discorti Tostani, (Tam. 1. pag. LXFIII.) tilevati, che la dedica e la prefazione sono opera del Coechi, e che l' edizione fui eseguita nel 1738. I Vocabolaristi citano un restio a perma di più estata correzione e suoi mano inserita nel margine del suo esemplare del Vocabolaristi citano e margine del suo esemplare del Vocabolario serita e el margine del suo esemplare del Vocabolario serita e correzione suoi su della comincia a scivivere, uma non la continued di proprisi mano. La cito, perché ci sono maler vocal apparenensi alla Scultura, Pitturas, e arte dell'Orefee, il squali sono enercestrate l'Accabilario. L' opera è tanto interessante e curiosa, che non control della control

P11:21

P.111.22

fatts una contraffacione in Firence l'anne 1790. In 4. Per dittinguere la veza dalla falsa dell'anne basta conservant, che la ptima ha nell'initriale della dedica non figura igonda, che potra in testa delle produzioni campestri, e l'altra ha la venduta di una Cittadella; ed inoltre nell'edizione 1792. si vede impresso dietto il Sonetto, nella guarta catta, il Principio della Tavola ec. Un mio dotrissimo amico mi assicura che esiste un'altra acconda contraffazione, la quale però non ho potuto antora l'iscontara e riconoscere. Si sra attraffaziona quest' opera antone in Misson in due volumi

† CESSOLE (FR. IACOPO DA) VOLGARIZ-ZAMENTO del Giugco degli Scacchi. Firenze, Miscomino, 1493. in d. con figure in legno. L. 44.

Edizione ricordata dall'Ubaldini nella Tavola posta in fine de' Documenti di Amore di Francesco da Barberino; e nolle Annotazioni al Vocabolario della Crusca, il quale però non allega che testi a penna. Ne è stata fatta una ristampa senza figure in Venezio, per Biudoni e Pazini, 1334, in 8,

# CHIABRERA RIME, o POESIE.

- J Vocabolaristi dicono di aver adoperate alcune delle più corrette edizioni, e nulla più.
- RIME. Genova, Giuseppe Pavoni, 1605-1606.
  Parti tre in un Volume in 8.
  L. 12.
  - E da sapore che il Chiaherea mal toddissiptic che gli smici stutiere tempe sua saputa divulgate alpuanet cuoi me con gravi e frequenti errori, penoì egli tretto di danut una huma edicone ; la quale ordinde e tatto gli occhi proppi fece fare in Genova (ed è la suddetta). Quersa è in bumona carta, con caratteri nitidi, nel terretta in manime tale, che perciò non se na debba sare gran ttima. Ma considerando in appretta il para che in quali fettica della considerando in appretta il para che in quali fettica della considerando in Pompe della transpe, vincedo le vince, con giudigiosa scelta ne fece un' altra edizione pure in Genova negli ami tolis, 165, 165, 16, 3, parti 18, Perest I' eccenna tal Pavoni, e questa risard assai meno corretta della precedente (Bravoni, e questa risard) assai meno corretta della precedente (Bravoni, e questa risard) assai meno corretta della precedente (Bravoni, e questa risard) assai meno corretta della precedente (Bravotti).

- le stesse. Fir. Zanobi Pignoni, 1627. Vol. 3. in

12, 17.74

To many Listogl

12, coll' Aggiunta del Volume Quarto, ivi, Simone Ciotti, 1628. in 12. L. 18.

In questa ristampa alle volte s' incontra la legione della prima di Geneva, altre volte differite da ambedue le medesime. Quindi per poso lo crederei, che l'autore prendere pensiero anche di questa finenzima edizione, che fu l'ultima, che vedeste e riordinanze egli mederino, anecoche ono vi sia lettera alcuna, o prefazione a viruna delle quattro parti, che la compongno (Bravetti).

-- le stesse. Roma, 1718. Vol. 3. in 8. L. 22

VI. 20

Questa situmpa è faita per apra dell'à Me Positeci, e se dare volestimo retta a Montie, Fontanini averamo a ripusaria una delle più mal eraguite descrioni, che ma vi fostere. Ma perchè cuì alla bunan non ci accordiamo con que l'erlato, vi è in convarato i giudicio di Aportolo Zeno, ali cui se ne deve fare grandistimo canto; il quale nell'ammancioni a quel lungo la chiama non solo di gran lung megliore, ma più composa accordi tutter cho castinita. Solo sarobbe retato, termo della controli tutter cho castinita. Solo sarobbe retato, termo della conditato della controli cambiamenti fatti del Chiabrera nell'etti que del 1618. del la ii genorata, e nell'altra del 1617.

(Bravetti) .

- le stesse. Venezia, Ang. Geremia, 1730. Vol. 4. in 8. L. 22.

Ottima ristampa, accresciuta di un quarto volume di cose nell'

Le Poesie epiche e drammatiche, quantunque dica il Bravetti, che non ha pentuo assicuristi se varamette sinos statte citatts nel Vecabolario, meritano però senza dubbio onorevole luogo tra i Libri di Lingua essendo scritte in coltissimo e leggiadrissimo stile. Io registrerò quelle delizioni, che si possono tenere come le più accreditate, per essere eseguite per la maggior parte in Genova, o in Firenze, ca dove il Poeta per lo più fece dimora, e delle quali è facile che s'abbia presa una qualche cara.

#### POEMI EROICI.

... L'Italia Liberata, avvera le Gnerre de' Goti, o la Gotiade. Venezia, Brognolo, 1582. in 12.

--- lo stesso Poema, con variazioni. Napoli, Enrico Bac-

co , 1604. in 4.

-- L'Amadeide, o Amedeida. Genova, Pavoni, 1620. in 4.

-- lo stesso Perma più raccorciuo. Genovo, Gaucio. 1640.

in 12. Neil'avvisio al Lestore si legge: Questo Poema esce in luce nella forma che l'autore lo compose da prima, e vivendo volse che così appunto si stampasse.

-- Firenze, Poema. Firenze, Zanobi Pignoni, 1015, in 4.

lo stesso, com munizioni. Firenze, Civili, 1028. in 12.

-- Filenze, Foema, Filenze, Zanooi Fignon, 1013, 114, -lo stesto, con musicioni. Firenze, Giotti, 1628. in 12.

E' opera diversa dall' antecedente, tanto nel numero
de' Canti, che in questa edizione sono quindici, quanto nella maniera di verseggiate.

--- Poemi eroici postumi . Genova , Guasco , 1653. in 12.
--- Il Foresto , e il Rugglero . Genova , Guasco , 1656. in 12.

#### OPERE DRAMMATICHE.

--- Amore shandito, Dramma musicale. Genova, Pavoni, 1622. in 8.

--- Alcippo, Favola boschereccia. Genova, Pavoni, 1604.

-- Il Ballo delle Grazie, Dramma Musicale . Genova,

Pavoni, 1622. in 12.
--- Erminia, Tragedia. Genova, Pavoni, 1622. in 12.
--- Gelopea, Favola boschereccia. Mondovi, de Rossi,

1604. in 4.
--- Meganira, Favola boschereccia. Firenze, Caneo, 1608.

- --- Orizia, Dramma Musicale. Genova, Pavoni, 1622. in 8.
  --- il Pianto d' Orfeo, Dramma Musicale. Geneva, Pavoni, 1622. in 8.
- --- la Pietà di Cosmo, Dramma Musicale. Genova, Pa-
- --- Polifemo Geloso, Dramma Musicale. Genova, Pavoni, 1622. in 8.

--- Il Rapimento di Cefalo, Dramma Musicale. Firenze, Marescosti, 1600. in 4.

-- Angelica in Ebuda, Tragedia, Firenze, Zamobi Pignoni, 1615, in 8. Trovasi quest edizione registrate per la prima volta nel Catalago di Commedie Italiane del Ball Farzetti (pag. 35.), dove rimarca la sua molta rarità e di I merite del Componimento rievassesiato mitto gentile.
-- Al-



Alcune Poesie, non mai prima d'ora pubblicate. Genova, Caffarelli, 1704. in 8. Tra gli altri Componimenti trovasi in quest' edizione pubblicata per la prima volta una Tragedia detta l'Ippodamia.

#### POEMETTI.

- --- Poemetti alla Serenissima Cristina di Lorena, Gran Duchessa di Toscana. Firenze, Giunti, 1598. in 4.
- Narrazione della motte di S. Giambattista. Firenze, Gianti, 1602. in 4.
- --- Alcune Poesie Boscherecce . Firenze, Caneo, 1608. in 8. --- Favolette . Firenze, Zanobi Pignoni , 1615. in 8.
- -- Feste dell' Anno Cristiano . Roma , Mascardi , 1628.
  in 4. E' un Poemetto tessuto di versi liberamente ri
  - mati. ... Vivajo di Boboli . Genova, Pavoni, 1620. in 4.
  - Galatea ovvero le Grotte di Fassolo. Genova, 1623-
  - ... Caccia delle Fiere. Firenze, Cecconcilli, 1627, in a. Per compiliare il suddetto Catalogo mi sono servito del Tomo XXXVIII. del Giornale de Letterati d'Italia, dell'elenco che trovasi nella moderna ristanpa delle Poetie Liriche di Gabriele Chiabrera, Londra (Livorno) 1781. Vol. 3, in 12. e di altri Cataloghi accreditati. Molte altre compositioni si trovano sparse qua e la, o inserite in altri libri, o impresse da stamparori ignorianti. In Genova si volea a"nostri giorni pubblicate una nuova edizione di tutte le opere del Chiabrera, ma questa rimase pet mala sorte attraversata da molte difficoltà, ed anche dalla dispersione di alcuni manoscritti preziosi.
  - CICERO ORAZIONE. Sta con Boezio, 1735. e RETTORICA sta con Aristotile Etica, 1734.
  - CINO DA PISTOJA, RIME. Stanno con Pilli Rime antiche, 1559. e con Rime antiche, 1527.

CIRIFFO CALVANEO. Vedi Pulci (Luca). COLLAZIONE DELL'AB. ISAAC. Vedi Isaac.

co-

- GOLONNA (GIACOMO) SONETTO. Sta in Petrarca, 1574.
- †COLONNE (GUIDO GIUDICE, DALLE) VOLGA-RIZZAMENTO della Storia della Guerra di Troja. Venezia, per Antonio da Alessandria della Paglia, Bartolommeo da Fossombrone, e Marchesino di Sauioni Milanese, 1481. in foglio. Assai raro. I. 88.
  - Gli Accademici della Crusca citano quest' opera sopra testi a pena; ed in un Codice da essi ricordato si legge, che five volgariccata da Mattee di Ser Givanni Bellahumi da Pirstin nel 1333. Nell' Hayun trovasi registrata un' edizione di Pirsnee, 1620. In 4. la quale vi è labamente supposta, nè punto esiste. Si è bessi eseggistra ma impapa per opera per sopra della per della periodi della per

.. RIME. Stanno in Rime antiche, 1527.

COMPAGNI (DINO) CRONICA FIORENTINA dall' an. 1280. sino al 1312. Firenze, Manni, 1728. in 4. L. 10.

La prima edizione di questa vecchia Storia Fiorentina, ch'è scritta con graude libertà, è stata fatta dal Muratori nel Tomo IX. della Collezione Rerum Italicarum Scriptores, pag. 465, e seguenti.

Nelle Prose di Dante e Boccaccio, 1547, lengesi una Diceria, o Orazione a Para Giovanni XXII, di Dino Compagni, citata dai Vocabolaristi sansi, un testo a penna per avet ritrovata assai scorre la suddetta stamba.

- COMPAGNIA DEL MANTELLACCIO, con la Giunta nuovamente stampata. Fiorenza, ad istanza di Jacopo Chiti, 1572. in 4. Assai raro. L. 24.
  - E' composta di 4. carte non numerare. Sul frontispizio v'è un'incisione in legno rappresentante un crocchio di persone appunto ammantellate. La data è nella penultima pagi-

P. III. /3

na dove finisce la composizione, e nell'ultima resta impresso in legno lo stesso crocchio, ma di differente incisione. Questa poesia burlesca è citata altresì da' Vocabolaristi sull'edizione de Sometti del Burchiello, 1508. Il Fontanini ha creduto mal a proposito, che fosse opera di Lorenzo de' Medici; ed Antonnaria Salvini fece poi conosetre che veramente esso non n'è stato l'autore.

da S. CONCORDIO . Vedi Ammaestramenti ec. , Sallustio ec.

CONTI (GIUSTO DE') LA BELLA MANO, con Rime antiche sul fine, Libro ristorato per Messer Iacopo Corbinelli Parigi, Mamerto Patisson, 1595. in 12. Assai raro. L. 44.

Erati impresso questo precioso libretto sin dall'anno 1780, ed un esemplare con questa data si conserva nella R. Libreria di S. Marco; ed altro in carta grande esiste nella Biblioteca de'Monaci di S. Guturia in Padova. Convinen però avvertire riguardo a quest'ultimo, che essendo mancante del fiontispizio, e delle carte che precedono le Poesse, e rizenendo (nella stessa carta grande) tanto i fogli dell' anno 1780, quanto quelli dell'anno 1970, non si potrebbe rigorosamente stabilito che fosse dell'una o dell'altra ediritorio dell'esemplare della Marciana, che una sola è l'edizione 1780, e 1795, toi cambiamenti però che qui si denorano sattamente.

Gli esemplari coll' anno 15%, hanno in principio sei carte, cioè una per il frontispizio, et per l' Avoire A Litterio, ia quinta call' Estretif da Brivilege, e la sesta bianca. Nel foglio Gè stamparo i lodo principio della fimosa Cantono di Mestrera prò vedere nella ritampa fattane in Verona nel 1572, in 4. Cps. 55%, erg., 3. Termina il libro con un foglio segnato K di 4. sti, farre, sens' alcuna numerazione, e contenenti le Osservazioni sopra una cancone di Sennaccio del Bene. L'ulcitima paglita delle medesime ha l'impresa di un Giglio sostenuto da dus bambiai, l'acidi un eligifari in Gerco; gill. 100AAA. EMORESA (super muita labravo).

Gli esemplari che portano la data 1595. hanno il frontispizio, ed il discorso preliminare ristampari con qualche diversità, ed occupano 4- sole carte. Hanno pure ristampati i cartiai da G 122 a G vz. cieè dalla pag. 75. alla pag. 82. dove sta inserita per intero la Canzone di Maestro Pagolo, chè una congerie di maldicenze contro le più venerabili autorità. Vi è tolto il Capitolo di Nastagio da Monte Alcino, e he sta ristampato nell'accennata edizione di Verona. Quegli esemplari che da un diligente mio amico, e da me si sono pottuti esseminare mancano tutti del foglio K con cui finisce il libro, ed in cui è l'impresa, e l'enigrafe suddetta.

- la stessa, con Annotazioni. Firenze, Guiducci, e Franchi. 1715. in 12. L. 6.

La bella prefizione à di Tommaso Boonventuri Gentitionno Fiorentino. Le annotazioni sono opera di Antonomais Salvini, a cui è dovuto il merito principale di questa pregiatissima edizione. I nomi de Rimatori sono i sequenti, secondo l'ordine in cui stanno in questa Raccolta: Sennacto del Bano, Guido Graslami, Bernarda de Balogna, Guido Orlandi, Fazici Uberti, Cino da Pirioja. Ser Onesso Bulgorete. Dante diligient, Franceso Ferrarca, Franceso Saccherri, Giacomo da Lentina, Lupo Salterelli, Lonciatili Vigore, Cuido Giusticili, Bonginus de Lucra, Bonginusa Monaco, Piereccio di Mefico Tebaldi, Antonio Patti, e Interit Autori.

†--- la stessa. Verona, Tumermani, 1753. in 4. Con fregi e figure. L. 12.

Il Tumermani avea pubblicata una buona edizione sin dall'anno 1750. in 8, ma avendone avuto uno spaccio assai rapido esegui poi questa in più nobile forma. Contiene le notizie intorno all'autore scritte dal Co. Giammaria Mazzuchelli; e da pag. 263. a pag. 379., dopo un avviso dello stampatore, si è inserita qualche poesia, con delle annotazioni, e postille che furono all'editore partecipate, co-me trarre dall'esemplare 1505, esistente in S. Giustina. Poco accorto però è stato chi comunicò esse aggiunte, poichè nè sono tutte quelle che si trovano nell' esemplare 1589, nè sono quelle che nell'esemplare 1595, si leggono. In S. Giustina v'è l'uno, e l'altro, e convien dire che chi ha comunicato le aggiunte abbia voluto adattarsi al li-bretto 2589, per la Canzone di M. Pagolo, ed all'altro 1595. per levare le Osservazioni sopra la Canzone di Sennuccio del Bene. Si riferì poi dallo stampatore, che esse aggiunte furono eseguite sull'originale edizione 1595, perchè questa data si legge nel cartello apposto alla schiena del

- Long

libro. L'edizione Veronese termina con XXIV. Sonetti di Giannantonio Romanello poeta Padovano, tratti da una tarissima antica edizione di Verone, pra Zuanne Alvite e di-berto fratelli, sente, anno in 4. citata nella Pinelliana al Num. 1439. Per le Rime del Conti si è poi servito l'editore della celebre prima edizione di Bologno, per Scipione Malpighi, 1472. in 4.

COPPETTA (FRANCESCO BECCUTI, DETTO IL) RI-ME BURLESCHE. Stanno in Berni Rime Burlesche, 1555, e 1723.

P III. 23.

† – RIME accresciute, correite, e di copiose Note corredate da Vincento Cavallucci. Venezia, Pitteri, 1751. in 4. Col ritratto dell'autore inciso da Gio. Battista Brustolon. L. 10.

Tutte le rime del Coppetta eransi stampate una sola volta in Venezia il ranno 1380. er opera di Ubaldo Bianchi, ma l'edizione riusci scorrettissima. Questa ristampa è fatta coll'i ajuno di più manoscrieri, ha note copiosissime, e la vira dell'autori dell'aut

CRESCENZI (PIERO DE') TRATTATO DELL'A.
GRICOLTURA compilato da lui in Latino, già
traslatato nella Favella Fiorentina ec. Firenze,
Cosimo Giunti, 1605. in 4. Assai raro. L. 32.

Comincia con 4 carte non numerate, cioè frontispizio, dedica dell'edirore al Principe Luigi d'Analt, ed avviso ai lettori. Le pagine numerate arrivano sin a 576, dopo le quali segue una tavola di 5. carte, ed una carta in fine coi Luo-

ghi dubbi, l'Errata, il registro, e la data. Dicono i Vocabolaristi, che quantunque l'Inferigno (Bastia-

Diction 1 Vocabolatust, che quantinque il injeregnet Eastiano de Ross) attare multa fatte e difference uni fare inreconstitutato pratte di l'insentano. In questa editione
sono talora scambiati i suntre protti di 10, in 20, vetsi, e
quelli de Capitoli medesimi, ma nel Vocabolario si citarono coi ettrati, come sono nella stampa, il che avvertirono i Compilatori di aver fatto a bella posta per maggior
comodo de l'entori. Il Crescenzio strisse questo trattato in
latino tra 1 300, el 1 311, ed è opinione di Lionardo Salviati, che la traduzione sia stata fatta vetno il 1320.

† -- lo stesso. Napoli, 1724. Vol. 2. in 8. L. 16. Buona edizione, espurgata da molti errori che si rinvengono in quella citara dai Vocabolaristi.

CRONICHETTE ANTICHE di vari Scrittori del buon Secolo della Lingua Toscana. Firenze, P. 1.11. 7. L. 10. Manni, 1733. in 4.

Contiene quest' edizione : 1. Cronichetta copiata da Amaretto Mannelli ; 2. Annali di Simone della Tora ; 3. Cronicheres d' Incerto ; 4. Tumulto de' Ciompi di Gino Capponi ; 5. Commentarj di Gino Capponi , scritti forse da Neri suo figliuolo.

CRUSCA (ACCADEMICI DELLA). Vedi Accademici.

DANTE da Majano. Sta in Rime Antiche, 1527. DANTE ALIGHIERI, la DIVINA COMMEDIA ridotta a miglior lezione. Firenze, Manzani, 1595. in 8.

Dicono i Fratelli Volpi, che le cure principalmente datesi da Bastiano de' Rossi per rendere quest' edizione la più perfetta furono in gran parte tradite dal negligentissimo stam-patore Domenico Manzani, il quale, altre all' avere ado-prasi nello stamparla caratteri assai foschi, la ricolmò d' una prodigiosa quansità d' errori in qualunque genere. Collazionandone qualche esemplare ho riconosciuto, che per essere intero dee avere 8. carre in principio , l'ultima delle quali bianca. Segue una tavola incisa in rame col profilo dell' Inferno di Dante . Indi comincia il poema con nuova numerazione, che frequentemente è fallata. Il registro però cammina bene , e sono tutti quaderni dalla lettera A sin alla lettera Nn, con cui termina il libro. La penultima carra del foglio stesso Nn ha il frullone, e l' ultima è bianca. E' da avvertirsi, che nel foglio G per ignoranza dello stampatore furono mal impresse, e duplicate due carte, le quali non occorre che esistano, e nel registro in fine si avverte che vanno tagliate. Inoltre l'Errata in fine, essendosi molto impinguato, è stato due volte impresso, e quindi qualche esemplare che ha l' Errete più breve ha l'ulsimo foglio Nn di 4. sole catte in luogo di

8; ed il registo, il frullone, la data sono tutti impressi nell' ultima pagina. Una ristampa di quest' edizione, con qualche omissione però, si esegol in Napali per Francero: Laina, 1716, in 12, grande, alla quale avendo accudito Cillenio Zacciori (Lerenge Ciscarali) uomo di grande intelligenza, deve essere tiuscita stimabile quanto alla cortezione del testo.

la stessa, accresciuta di un doppio Rimario,
 e di tre Indici copiosissimi per opera di Gio.
 Antonio Volpi. Padova, Comino, 1727. Vol.
 3. in 8. Col ritratto di Dante.

I Vocabolatisti giudicationo quest edizione multa più di guella del Mangani emendata e curretta. Le notizie che la precedono, le note che l'accompagnano, tanti indici aggiuntivi di desinenze, e di vocaboli esposti e dilucidati, la diligenza infine della correzione le mantengono il credito di una delle migliori produzioni della stamperia Cominiana.

† --- la stessa, con Dichiarazione del senso letterario. Venezia, Pasquali, 1739. Vol. 3. in 8. L. 18.

1. utilità della suddetta Dichiatazione, opera del P. Pompeo Ventui, e l'emendazione di vuoi recroi seguiti o nel testo, o nel Commento di Dante diedero molta riputazione anche a quest'edizione, ch'è migliore ristampa di altra fatta antecedentemente. in Lucca noi 1932a. in 3. Folumi in 8. Vi sono segunte ie voci che non si trovano nel Vocabolario della Crucca, e vi è avvertita qualche censura indebitamente fatta all'indice Commiano.

Non meno degli altri padri dell'italiana eloquenza ricevette Dante i tributi de più fieli coltivatori dell'arte tipografica dalla sua infanzia sin a' nostri giorni. Le moltiplici prime edizioni della Divina Commedia non sono tuttavia o abbastanza note, o a meglio dite abbastanza studiate e cirbate. Il Vopi , l'Haym, il Panzet ci hanno dati indici copiosissimi, che possono esser ancora aumentati . Sembra che le preziose stampe fatte a Fuligno, a Mantova, forse a lesi, rutre nell'anno 1471, in fagile, non si debbano considerate che come cimeli della tipografia, come lo è certamente dell'arte calcografica la celebertima edizione co' Commenti di Cristoloro Landiano fatta in Firenze per Nicolo di

2. . . . . . . . . , .

Lorenzo della Magna, 1481. in foglio, adorna di figure a'canti dell' Inferno, credute invenzione di Sandro Botticelli, e lavoro di Baccio Baldini. Alla serie dell'edizioni di Dante fatte nel quattrocento è da aggiugnersi una di Napoli , 1474. in 4. che dev' essere di estrema rarità, poiche non la trovo indicata che nel Catalogo del Co. di Firmian. Recentemente si è fatto gran conto dell' edizione Nidobeatina, ossia di Martino Paolo Nidobeato, eseguita in Milano, negli anni 1477, e 1478. in foglio, e più mo-dernamente ancora si è preferita un'antica edizione di Roma . Nel XVI. secolo ebbe Aldo Manuzio il primo ed essenzial merito di rendere a buona lezione la Divina Commedia, e la sua elegantissima edizione fatta in catatteri corsivi in Venezia nel 1502, in 8. fu seguita e adottata principalmente dagli Accademici della Crusca. Il Landino, il Velutello, il Daniello, ed una turba di Commentatori pubblicarono spesso il nostro Poeta lambiccandosi il cervello con nojose o stentate interpretazioni, cadute adesso in dimenticanza. Eleganti edizioni ci diedero poi il Giunta, il Giolito, il Tournes, il Rovillio, e tanti altri; ma nel secolo del Marini e dell' Achillini non si pensò quasi più al divino Poeta, e non sudarono torchi per riprodurlo alla luce . Tornò ad essere coltivato nel decimottavo secolo, e lo è a'nostri giorni. Dopo l'edizione Cominiana, ne seguirono altre fatte in Italia, e fuori, e fregiate di nobili ornamenti . Alla Veneta edizione del Zatta , colle altre opere di Dante , di cui patlerò più sotto, succedettero, quella di Roma, nuovamente corretta, spiegata, e difesa, 1791. Vol. 3. in 4, e le splen-dide stampe Parmigiane col testo Dionisiano, eseguite in forma di foglio, e di quarto nell' anno 1706. Si intraprese pure a Pisa, dalla Tipografia della Società Leiteraria nel 1804. una edizione di lusso in 4. vol. in foglio, fatta sulla Cominiana, con il ritratto di Dante inciso da Raffaele Morghen, e della quale sono già a luce i tre primi volumi . Finalmente in Penig, piccola Città della Sassonia, si sta attualmente terminando un' edizione splendidissima della Divina Commedia dai torehi di Dienemann e Comp. in 4. volumi in 4. Questa, oltre alla versione aggiuntavi in lingua Tedesca, è ricca di figure a soli contorni incise da Hummel, e fatte nella maniera di Flaxmann .' Il quarro
tomo, che non è ancora pubblicato, contertà il Commentario, e du na lunga lista di lezioni varianti prese della rarissima sopraccionata edizione Romans di
Dante, ch'è posseduta dall' editore Sig. Fernow Professorie e Bibliotecerio in Jena. Resta ora a desideratsi
che valentuomini traggano profitto da tante nobili, e
dispendiose fatiche, e frutro di queste sin l'avere finalmente il poema secondo la mente dell' autore, e
ron secondo quella degl' illustratori, giacche chi imprende il lavo debia andri in traccia di cegliere quelle voci che mostrino di rendere i versi più espressivi,
o per l'armonia più sonori e, soavi, ma adottar debba
quelle voci ci maniere che veracemente posson essere
ussire dalla penna del loro autore -

VITA NUOVA con XV. Canzoni, e la Vita di Dante scritta da Giovanni Boccaccio. Firenze, Sermartelli, 1576. in 8.

Ha in principio 4, carte non numerate, dopo le quali segueno, o pag. 18t. numerate, è la tavola della Vita Nuova na, carte. La vita di Dante serittà dal Bocçaccio ha frontispisco, segnatura, e aumerazione a parte, ed occupa so, pagine numerate, compressor il rindice, sott' al quale è la data, e il nome dello stampatore.

- la stessa. Sea nelle Prose di Dante e Boccaccio, Firenze, 1723.

L' AMOROSO CONVIVIO . Venezia, Sessa, 1531. in 8. L. 10. Il frontispizio, e la Tavala del Convivio occupano le 8. pri-

me carte, dopo le quali seguono 112. carte numerate, nell' ultima delle quali è la data, e lo stemma dello stampatore Marchiò Sessa.

Lo stesso Sta nelle Prose di Dante e Boccac-

- Io stesso. Sta nelle Prose di Dante e Boccaccio, Firenze, 1723.

† - I SETTE SALMI PENITENZIALI ed altre Rime Spirituali. Milano, 1752. in 8. L. 6. Nel

- Nel Vocabòlatio si cita questa versione sopra testi a penna All' Ab. Francesco Sverio Quadrio dobbiamo la pubblicazione fattane con sue 'annotazioni', e che fu poi di nuovo stampata in Boloptia, e di lerrove. Egli si servi di vun'i guora stampa servi alcuna data in 4, che credetre eseguita verso il 14,00 ma seprentismine e iropia; Confessa che a força di congliciture, se alla vera letjohe non l'h de' restiruita, jalula almona migliorata d' strai.
- -- CANZONI E RIME. Stanno in Rime Antiche 1527, ed in Conti Bella Mano, 1595, 1715. ec.
- PROSE ANTICHE. Vedi Prose di Dante, Boccaccio ec. 1547, 1723.
- Tutte le suddette Opere di Dante Alighieri si trovano riunite nella bella edizione fattane in Venezia, per Antonio Zatta, 1757-58. cinque parti in quattro volumi in 4., adorna di un copioso numero di figure, di vignette, di fregi; e di cui si trovano esemplari impressi a in varie carte, ed alcuni pochi in carta stragrande con i rami ingranditi colla giunta di un contorno. Questa Collezione, oltre al contenere varie Dissertazioni eruditissime del P. Gio. Lorenzo Berti, e di altri, ha nel-Ja Parte II. del Vol. IV. Ja Visa di Dante scritta con molta accuratezza da Giuseppe Pelli. E" noto, che gli Argomenti a ciascun canto della Divina Commedia furono opera di Gasparo Gozzi; il quale scrisse eziandio la sagace e giocosa difesa di Dante, che suol unirsi a queste Opere, ed è pure stampata dal medesimo Zatta col corredo di molti rami di bizzarta invenzione, e col titolo seguente: Giudizio degli-antichi poeti sopra la moderna censura di Dante attribuita ingiustamente a Virgilio, Venezia, 1758 in 4.
- DATI (CARIO) VITE DE' PITTORI ANTICHI da lui scritte ed illustrate. Firenze, alla Stella, 1667. in 4.
  - L'opera è precedura da 8. carte non numerate. Le prime a contengono un' antiporta, frontispirio, e dedica; e le altre 4. la prefazione. Seguono pag. 82. numerate, alle quality a digerto una carta coll' Errete, e con le approvazioni de' Censori. Si è avvertito dai Compilatori dell'ultima edizioni.

P. 11. 18.

zione del Vocabolario, che nell'indice delle vecchie impressioni del medesimo si citava il primo volume delle Vite del Pitrori, e Scultori antichi, forse perchè il Dari avea intenzione di darne fitori altri volumi, ne quali si contenessero anche le vite degli scultori; ma egli nonaltrimenti prosegui il suu disegno, nè altro ci resta, che questo solo volume.

† -- le stesse. Napoli, Ricciardo, 1730. in 4. L. 8.

Questa seconda edizione è accresciuta di alcune note marginali del medesimo autore. Fu riprodotta quest' opera con non poche illustrazioni auche nel libro seguente: Vire de' Pitteri autichi Grett e Italiani, compilate dal P. M. Gragistimo della Valle M. G., Siena, Paegini Carli, 1795; in 4-

- Vedi Prose Fiorentine , 1661.

Il Dati è uno di que' testi e felici scrittori da cui può trarre singolar profitto uno studioso della nostrà lingua, e ci lasciò varie Operette, tra le quali è da leggesti particolarmente quella initiolar: Discordo dell' obbligo di bar parlare la propria lingua, Firente, alla Stella, 1679; è vi 1686, in 12.

DAVANZATI (BERNARDO) SCISMA D'INGHIL-TERRA, con altre Operette. Firenze, Massi e Landi, 1638. in 4. L. 10.

Dietro al frontispizio sta il ritratto dell'autore inciso in rame, e l'elenco delle Operetre. Sono 6. catte non numerate in principio, indi comincia lo Scisma colla numerazione da pag. 5. a pag. 204.

† -- lo stesso . Padova, Comino, 1727. in 8. Col ritratto dell'autore. L. 8.

Ristampa esatra e correttissima dell' edizione antecedente, che fu rinnovata poi dallo sesso stampatore Comino nell'an. 1754 in 8. Le altre Operette sono: Novicia de'Cambi — Lezione delle Monete — Orazione in morte di Casimo I. — Due Orazioni Academiche, — e la Colivacione Torcana.

--- Vedi Tacito.

- LEZIONE DELLA MONETA . Sta nell' edi-

zioni suddette, e trovasi più accuratamente impressa nel Vol. IV. P. II. Prose Fiorentine,

DEMETRIO FALEREO della LOCUZIONE, Volgarizzamento di Piero Segni Firenze, Giunti, 1603. in 4.

P.IV.3

Ha 4, carte in principio, nelle quali è la dedica di Piero Segoi al G. D. Cosimo, e, la Dichiarzation delle abbreviature. Seguono pag. 180, numerate. Apostolo Zeno dice nelle Note al Fontanini, che non tutti cirtici convengono nell'assegnate a Demetrio Falereo il presente Trattato; ed aggiupre., che le postille, cogli sempli toccani che vi furono aggiunti, tetodono principalmente a dimertrare quanto i notste huni scrittori i fastrea approfitati con la trudio 9 con la imitazione degli antichi mastiri Greci e Latini.

DEPUTATI. Vedi Annotazioni al Decamerone.

DONDI (GIOVANNI) Sonetto. Sta dietro al Petrarca, Rovillio, 1574.

DURANTE (FRANCESCO) Vedi Velluti .

† di L'SOPO, FAVOLE. Volgarizzamento non più stampato. Fir. Giuseppe Vanni, 1778. in L. 4.

Nel Vocabolario due differenti traduzioni Toscine di queste Favole sono allegate copia testi a penna, e di una di esse è la presente (Farretti Bibl. MSS. T. II. 1942. 534.). Devesti Pediriona dilligentissimo Manni, il quale vi aggiunes una prefazione ricca di belle notizie. Il testo a penna esiterva presso il Ball Farretti, e fus pedito a Firenze dietro copia custtissima fattane dal Ch. Ab. Iscopo Morelli-Ha in fine impresso un indice del festi dil liugua, che si trovavano manoscritti presso il suddetto Signor Ball Farserti di Venezia, e, che sono rapassati nella Marcinas.

P. 11. 12. Firenze, Matini, 1707. in 4. Col ritratto dell' autore. Raro. L. 44

Quasta nobile edizione ha 6. carte in principio, dopo le quali è il ritratto dell'autore, e seguono 690, pagine numerate, ed una carta biança in fine. Si è impressa anche in forma di foglio, ed il prezzo de'rarissimi esemplari in tal forma è divenuto alto e arbitrario.

† — le stesse. Livorno, per Gio. Tommaso Masi, 1781. Vol. 2. in 12. Col ritratto dell'autore. L. 16. Nitida ristampa in cui si trovano aggiunte la Vita del Filica-

Nitida ristampa in cui si trovano aggiunte ia Vita del Filicaja scritta da Tommaso Bonaventuri, ed alcune Lettere Familiari.

FIORE DI VIRTU ridotto alla sua vera lezione.
R. V. 1/8. Roma, Antonio de Rossi, 1740. in 8. L. 8.

Nel Vocabolario si adoprarono varj testi a penna, giacchè non era ancora useita in luce quest' ottima edizione, che devesi a Monsignor Bottari, il quale si servi di un testo da lui posseduto, ponendo in piè di pagina alcune varie lezioni, messe insieme nel confronto fatto con alcuni altri codici.

Tutte le antiche edizioni di quent' Operetta, scriita verso il 1320. nella pit tersa e pura lingua Tocana che fiorisse giammai, hanno una quantità di barbarismi, e sono di pessima ortografia. Nel Cartalgo del Libri I staliani del Farsetti si registra una stampa fattane in Venzzia, nal Cosunno Berettin della Ca Grande, 1374, in 4. la quale mi piace di ricordare in questo lungo, pecche è rasissima, e pochissimo nota. Peraltro l'il lustre editore della Bibliotera Manuscriita Farsetti (T. II. pg. 10-2). avvertì, che anche nei migliori testi a penna s'incontrano grandissime diversità, giacchè la bontà di quest'operetta face sì, che assi di sovente fosse ricopiata, e moltiplicandesene gli esemplari pe nascessero tante varie lezioni. La Cominiana edizione di Pedova, 1371. in 8. non è che una diligente rititampa della Romana, 1740.

FIORETTI ( CARLO, DA VERNIO ) CONSIDERA-ZIONI intorno a un Discorso di Giulio Ottonelli da Fano sopra la Gerusalemme del Tasso. Firenze, Ant. Padovani, 1586. in 8. L. 6.

Libretto di 138. pagine numerate, ed una catta bianca in fine. Sotto il nome di Fioretti si asconde quello del Cav. Lionardo Salviati, vero autore di quest' operetta.

e le stesse. Stanno nel Vol. VI. del Tasso Opere, 1724.

FIORETTI DI S. FRANCESCO. Firenze, Tartini e Franchi, 1718. in 4. L. 8.

Quest' accurata edizione si esegui sopra testi a penna, niun uso essendosi fatto delle vecchie edizioni, tra le quali meno imbrattata di errori è giudicata quella di Venezia, per Bindoni e Pasini, 1546. in 8.

FIRENZUOLA (AGNOLO) PROSE. Firenze, Torrentino, 1552. in 8. L. 16.

Le operette contenute in questo volume, e separatamente allegate dal Vocabolario sulla preente edizione sono: Dicersi
degli Animali; Lettera a Claudio Tolomei in lude delle
donne; Regionmenti; Novoli; Direcceimento delle nadonne; Regionmenti; Novoli; Direcceimento delle name Prateri; i Dialoge delle sellecge delle donne. Turto
l'intero libro, compreso il frontispizio, e la dedica di
Lorenzo Scala a Pandolio Pucci; è composto di pag. 450.
numerare, non sezza errori però nella numerazione: dopo
esse carte ne ægue usa coll'estratro del Privilegio, e due
carte bianche. Il registro camnina bene da Asi na Cecarte bianche. Il registro camnina bene da Asi na Ceser pose fattasi in Venezia, dal Griffio, serve, mese di senna, in 21.

RIME. Firenze, Bernardo Giunti, 1549. (e non 1548. come nel Vocabolario) in 8. Raro. L. 20.

Tutta l'opera è di 236, carte numerate, eccettuata l'ultima che ha la data, e l'impresa dello stampatore. In luogo della carta segnata 60. v'è un frontispizio che ha così : Lagrime di Mess. Agnolo Firenzuola nella violenta morte

P.IX . 13

P. V. 10.

 $\overline{P}$ , V?,





- d'un Giovine Napolerano, MDXLIX. I Compilatori del Vocabolario dicono di aver altresì qualche volta citate le Rime impresse nel Vol. I. Berni Opero Burlosche, 1548.
- -- I LUCIDI, Commedia in prosa. Fir. Giunti, 1549.-in 8. L. 8.
  - Ha 44 carte numerate, Migliore e per la stampa, e per la correzione io trovo la seconda edizione, fatta pure dai Giunti nel 1552, in 8. collo stesso numero di carte,
- LA TRINUZIA, Commedia in prosa. Fir. Eredi Giunti, 1551. in 8.
  - Ha 39. carte numerate, ed una bianca in fine. Tanto i Lucidi, come la Trinuzia si ristamparono anche in 12., moderna edizione di Napoli, che porta in fine: Già in Firenze appresso i Giunti, MDLII.
  - --- OPERE, colla data di Firenze (Napoli), senza nome di stampatore, 1723. Vol. 3. in S. L. 24.

    Mancano a quest' edizione, che contiene l'Asimo d'ore, le Prose, le Rime del Firenzuola, le due Commedie i Lucidi.
    - se, e le Rime del Firenzuola, le due Commedie i Lucidi, e la Trinuçia, alla quale mancanza si può supplire colla moderna edizione accennata di sopra (di forma però diversa), e fatta pure in Napoli.
  - † le stesse. Firenze (Venezia) 1763-66. Vol. 4. in 8. L. 16.
  - Conviene far conto di questa Veneta ristampa, che contiene nel tomo quatto due Novelle non per l'innanzi stampate, e vari pezzi che mançavano in alcune altre Novelle.
  - -- Vedi Apulejo,
- FRANCO (MATTEO) E PULCI (LUIGI) SO-NETTI, con la Confessione, Stanze in lode della Beca, ed altre Rime del Pulci. Senza luogo e nome di Stampatore, 1759, in 8. L. 10.
  - 11 Vecebelorio cità i Sonetti monoteritti, ma si può ben fidare di quetti deligione, finta del Morto, Filippo de Resti, a-wendone esto migliorata la lecione con un tetto originale dato Carlo Dati; e porò vinte quetta rismapa sone, confone più corretta delle urcebie edizioni (Bravetti). Sono di gran-

grande ratità le antiche stampe di queste Rime fatte senza indicazione di luogo, e di anno. Nel Catalogo dei Libri Italiani del Frastetti si regitaro due edizioni, una in 8, ed una in 4, senz' sleuns dare; ed inoltre un' edizione in 4, in cui sta impressot a perizione di Ser Piero Pacini da Petisia. L' Haym tegistra un'edizione di Venezia, pel Zoppino, 1300, in 8.

### FRANZESI (MATTEO) RIME BURLESCHE. Stanno nel Vol. II. Berni Opere Burlesche, 1555, e nel Vol. III. ediz. 1723.

Gli esempli delle voci citate nel Vocabolario, e attribuire al Franzesi, sono in parte tratti da Ginciamo Ruselli, le cui Rime, per venit dopo immediatamente a quelle del Franzesi, han dato motivo di sbagliate nella citazione a chi ne ha fatto lo spoglio. Le Rime del Ruscelli sono dunque citatte, e fanno terso di lingua.

# ALILEI (GALILEO) OPERE. Bologna, Eredi del Dozza, 1656. Vol. 2. in 4. Raro. L. 40.

Il frontispizio, ed il primo trattato compreso in quest'edizione hanno la data 1656, ma tutri gli altri Opuscoli conrenuti si nel primo, che nel secondo tomo portano la data 1655. In principio non dee mancare un rame del celebre Stefanio dalla Bella.

Il primo volume comincia con 10. carte non numerate compreso il rame del dalla Bella. Seguono le Operazioni dei Compario, con 4. carte non numerate, e dietro la prima, che forma antiporta, retra impresso in rame il ritarto di e quarta 24-29-21-21.). Segue una figura rappresentante il compasso di proportione, e pag. 48. numerate. Le Annoszejoni di Marisi Bernaggeri sono di pag. 48. L'Urus Circini Proportionis ce. 14. a. Carte non numerate, e poi pag. 80. La Difras di Galitro ha fiontinyizio da se, ma continua la numerazione delle pagline coli opuscolo antecedente, a arriva principio, e poi pag. 68. Il Discerso paleggeste di Led. delle Celomie, e le Considerazioni di Vinenzo, di Gratis hanao frontispizi separati, ma una sola numerazione, di pag-138. La Rippatas alli Oppratizioni del Colombe e di  $\overline{P. MI}$ 

tis ha 2. carte in principio, indi pag. 264. numerate . La Scienza Meccanica è un opuscolo di pag. 44.

11 volume secondo, dopo un' antiporta, comincia con un opuscolo inti. Spéreux Muniti, e da dire Continuaçione diNusui Sidere, ambedue formano pag. 60. numerate. Segue
il Traisto delle Macchie Saleri di pag. 150. Disputario de
tribut Cometti, e Dictorte della Comette di Mario Guidacei,
sono due opurato. 80. Il Seguiaro Ita, e carte in princi
cipio, indi pag. 180. La Lettera di Mario Guidacei di P.
Traquinio Galluegi, e la Lettera di Mario Guidacei di P.
Traquinio Galluegi, e la Lettera di Mario Guidacei di P.
Traquinio Galluegi, e la Centine di Mario
numerazione di carte, che comincia da pag. 51. e va si na
pag. 126. 1 Discori o Dialogii del Galileo formano l' ultimo trattaro di questo secondo volume, e da hanno serveSta in fine ha Tavale delle care più matabili, e l'Errata
di a Carte non numeratei.

le stesse, con Aggiunta di varj Trattati del medesimo autore. Firenze, Tartini e Franchi, 1718. Vol. 3. in 4. Col ritratto dell'autore. L. 66.

Desi principalnente alle cure di Monsig. Bottari quest' edizione nolto più corretta, illustrata, ed articchia della precedente. La Vita del Galileo è scritta dal suo famoro discepolo Vincenzio Viviani, di cui pure sono altri opusoli insettii nel volunte terzo, tra i quali è il Trattara delle restisenze dal Viviani principiato, e pol compiuto e tiordinato dal P. D. Guido Grandi.

 DIALOGO sopra i due Sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano . Firenze, Landini, 1632. in 4. Raro .

184a 4. carte in principio, indi pag. 45% numerate, e 32. colli Errato, e la tavola in fine. L'ultima carta è bianca. Ollitre al frontispizio stampato, un altro debb' esservi elegantemente inciio da Stefano dalla Bella. Si vuole cha maggior parte degli esemplari di questo libro sia stata data alle famme.

† -- lo stesso. Firenze, senz'anno, (Napoli, 1710.)
in 4.

Pulita e corretta ristampa, in cui si legge l' Abjura del Ga-

li-

PVn

V. 2.4.

lileo , ed in cui è pute compresa la Lettere a Madama Cristina di Lorena.

LETTERA a Madama Cristina di Lorena. Aug. Treboc. 1636. in 4. Rarissimo.

I Vocabolaristi suppongono, che se questa nelle vecchie impressioni del Vocabolario fu citata sopra stampa , siasi adopevata la prima edizione, la quale non è già di Augusta, come credono, ma bensì di Strasburgo (Bravetti). Trovasi nell' opera seguente : Galilei Systema Cosmicum , Augusta Treboc. impensis Elzeviriorum, typis Davidis Havsii, 1635, in 4; ed ha il seguente frontispizio: Nov-An-tiqua SS. Pasrum & Theologorum Doctrina &c. in gratians Seren. Christina Italico idiomate conscripta a Galilao Galilao &c. Augusta Treboc. Impensis Elzevirior. Tapis Davidis Hautii, 1636. in 4. Latina e Italiana. Opuscolo che comincia con 4. carte non numerate, alle quali seguono pag-60. numerate, e 2. carte in fine senza numeri, contenenti Excerpsum ex Didaci Commentariis &c. Questa lettera trovasi pure impressa unitamente al Dialogo sui Sistemi, edizione con data di Firenze senz'anno, come s'è detto di sopra.

CAPITOLO IN BIASIMO DELLA TOGA. Sta nel Vol. III. Berni Opere Burlesche, 1723.

Di tutte le Opere del Galilei si eseguì una compita edizione in Padova, Manfre, 1744. Vol. 4. in 4. la qua-le per le cose inedite che ha inserite, è per essere arricchita di figure e spiegazioni merita d'essere tenuta in buon conto .

GELLI (GIOVAMBATTISTA) TUTTE LE LEZIONI fatte da lui nell' Accademia Fiorentina. Firenze, senza nome di Stampatore ( ch' è il Torrentino), 1551. in 8.

Libro di pag. 486 numerate, ed una carta in fine coll' Errate. Sono XII. Lezioni sopra Dante e Petrarca, che dall' autore erano composte sin all'an. 2552, e diverse dalle posteriori citate nell'edizioni seguenti .

La ristampa di Firenze, che porta la data 1555, in 8., non è che questa medesima edizione da me confrontata diligentemente. Con una delle solite astuzie librarie si ristamparono le 8. prime carte soltanto, e si ommise nel frontispizio l' aggiunto: Tutte. L' Errata Corrige che sta in fine, è lo stesso sì nella prima, che nella supposta seconda edizione . - LET-



LETTURA (PRIMA) sopra lo Inferno di Dante, letta nel Consolato di Guido Guidi, e Agnolo Borghini. Firenze, Sermartelli, 1554in 8.

aibre Grown

Libro di 320. pagine numerate, compresovi il frontispizio, e contenente 12. Lezioni sopra l'Inferno di Dante.

LETTURA SECONDA nel Consolato d'Agnolo Borghini. Fir. Torrentino, 1555. in 8. L. 8.

Sono 4. carte in principio non numerate colla Dedica del Gelli a Lorenzo Pasquali. Seguono pag. 218. numerate, una carta coll'Erress e la data, e due carte bianche in fine. Contiene 20. Lezioni sopra l' Inferno di Dante:

- LETTURA TERZA nel Consolato d'Antonio Landi. Firenze, senza nome di Stampatore (Torrentino), 1555. in 8.

Il libretto è di pag. 202. numerate, e 3. catte in fine senza numeri. Contiene o Lezioni sull' Inferno di Dante.

- LETTURA QUARTA nel Consolato di Lelio Torelli. Fir. senza nome di Stampatore (Torrentino), 1558. in 8.

Sono pag. 238. numerate, ed una carta in fine coll' Errata. Avvertasi che l'ultimo numero è segnato per errore 237, in luogo di 238. Contiene 10. Lezioni sull' Inferno di Dante.

- LETTURA QUINTA nel Consolato del Can-Francesco Cattani da Diacceto. Fir. senza nome di Stampatore ( Torrentino ), 1558. in 8. Raro.
  - L'opuscolo è di 104. carte, le tre ultime delle quuli binnche. E corso errore nella numerazione delle atsese, me cammina bene il registro da A ad N trutti quadreni. Contiene 10. Lezioni sull'Inferno di Dante. Secondo il Salvini, ne' Fasti Contellari, molto rata è questa quinta Lettora,
  - LETTURA SESTA nel Consolato di Lionardo Tan-

TVI

Tanci. Firenze, senza nome di Stampatore (Torrentino), 1561. in 8. L. 8.

Sono 68, carte senza alcuna numerazione. Il registro è da A ad I rutti quaderni, eccetto l'ultimo duerno. Contiene 20, Lezioni sull'Inferno di Dante.

- LETTURA SETTIMA nel Consolato di Maestro Tommaso Ferrini. Firenze, Torrentino, 1561. in 8. L. 8.

Ha 72. carte non numerate, col registro da A ad I tutti quaderni. Contiene 11. Lezioni sull' Inferno di Dante.

--- CAPRICCI DEL BOTTAIO. Firenze ( Torrentino), 1548. in 8. Rarissimo. L. 66.

- Il frontispicio è : l'Capricii del Battejo di Giovambattitas Gelli rittampati nuovamente con alcuni che vi manescano. Com privilegio : In Firenze MDXLVIII. Nel rovescio rè il rittatto del Gelli intagliato in legno. Dopo vi sono sei carte stampate, segnate da 7 11 a 7 1111. e una carta bianca. Seguono pag. 224. numerate, coll' ultima delle quali termina l'opera senzi zicuna data, e nome di stampatore. L'edizione è certamente del Torrentino, e di grande che semplare che conservasi nella R. Libreria di S. Marco. Sen epuò vedere un altro esemplare in S. Guittia. a Fadova, in cui il ritratto del Gelli è accuratamente incollato dietro al frontispirio. Un terro esemplare che topo presentemente aggiuntovi, ed elegantemente incisi da cetto le Blon. Le parole I CAPRICCI DEL BOTTAIO vi sembrato servite a mano, ed assai rozze.
- gli stessi. Firenze, Torrentino, 1551. in 8. Assai raro, L. 40.
- Edizione men elegante e nitida dell'antecedente. Ha 218. pagine numerate, e 3. carte bianche in fina. Dierto al frontispizio sta il ritratto del Gelli inciso in legno.
  - LA CIRCE. Firenze, Torrentino, 1549. in 8.

    Assai raro.
    L. 30.

Sono 266, pagine numerate compreso il frontispizio, e la dedicazione del Gelli al G. D. Cosimo in data primo Marzo 2548. Dopo l'ultima pagina numerata seguono tte carte, in

 $\overline{P, VIII}$ .

1600.00

In una delle quali è la data, e le altre due sono bianche. La ristampa di queut'opera, fatta nell'anno seguente 1520, parimenti in 8, di pag. 224, numerate, è tata ritoccata qua e là, e dha qualche cangiamento nella lezione, cosicche potes forse meritare d'essere preferira all'edizione 1549, additione 1549, additione

- LA SPORTA, Commedia in prosa. Firenze, Bernardo Giunta, 1550. in 8. Raro. L. 16.

Sono 44, carte numerate. La car, 42, è segnata per errore 40. Segue una carta colla data: In Firençe, appresto Bernardo Gianta, 1550. e coll'impresa Giuntina; indi una carta bianca. Si vuole che il Gelli abbla rubata questa Commedia al Macchiavelli, e che il Moliere se ne sia poi servito per il suo Aturo.

-- la stessa. Firenze, appresso i Giunti, 1602. in 8.

O quest' edizione è di sarità estrema, o è stata per isbaglio citata dai Vocabolaristi. Intono alla sua dubbia esistenza vedi l'Articolo Mediu, Senge alla Contadinetea, 1622. in 4. In Napoli si è moderamente inpressa la Sporta in forma di 31. mettendo nell'ultima pagina in Firence, appresso Giunti, 1602. il che può forsa aver dato luogo ad un estrone nella citatione del Vocabolino.

GIACOMINI ( LORENZO ) Tebalducci-Malespini, ORAZIONI E DISCORSI. Firenze, Sermartelli, 1597. in 4. L. 10.

Ha due carte in principio col frontispizio, e dedicazione dell' autore al G.D. Ferdinando de' Medici. Seguono pag. 92. numerate, l'ultima delle quali è occupara dall'impresa, e dalla data. Quest' edizione non comprende se non ehe una parte delle Orazioni del Giacomini.

--- ORAZIONI. Stanno ne' Vol. I. II, e VI. della Parte Prima delle Prose Fiorentine, e sono Orazioni diverse da quelle impresse nell'edizione suddetta, 1597.

GIAMBONI. Vedi Latini (Brunetto).

CIAM

### GIAMBULLARI (BERNARDO) Vedi Pulci (Luca).

GIAMBULLARI (PIERFRANCESCO) il GELLO, dell'. 17 VIII . 2. . Origine della Lingua Fiorentina . Fiorenza , Doni , 1546. in 4.

If contingition in II Gelle di M. Pierfrancèce Giambullari Accademice Fierentino. In Fierenze, MDXLVI. II none del Doni non si vede nel frontispiso. L'ultima pagina numerata è 98, per errore in luogo di 79, e quella seguenze a tespe continen l'Evrasa. Seguono due carte concenenti

la tavola, e nell'ultima pagina sta impresso: In Piorenza per il Doni.

-- lo stesso. Firenze, Torrentino, 1549. in 8. L. 12.
E' composto di 276. pagine numerate da A ad L tutti quaderni. La tavola in fine, e P Errete occupano 8. catte.

- ISTORIA D' EUROPA dall'anno 800. fino al 913. con l'Orazione di Cosimo Bartoli in morte del Giambullari. Venezia, Franc. Senese, 1566. in 4.

Ha in principio 16. carte contenenti frontispizio, dedica di Cosimo Battoli al G. D. Cosimo, e tavola . Dietro il frontispizio è impresso in legno il ritratto del Celli. Segue l'opera di carte 166. numerate, nell'ultima delle quali è il registro.

- TRATTATO DELLE LETTERE.

Nella Nota ( 1942) del Vocabolato si legge quanto seque ; Non seprimo es el Ginnbelleri sel Pastere, e il perroditore di questo esto. Alcuné cordone che questo Trenzeo ria quello che compate il Ginnbellari inivisales: Della Lingua che si parla e servie in Firenze; ed un Dialogo sopra la difficoli dello ordinare detta Lingua, Firenze, sanza nota di anno, in 3, trampara però dal Torrentino. Per molte razioni nel crediano

GIORDANO (BEATO, FRA) da Rivalto, PRF-DICHE. Firenze, Viviani, 1739. in 4. L. 12.

I Vocabolaristi hanno adoperato testi a penna, coll'ajuto de' quali si è poi eseguita quest'edizione call' Ab. Anton Maria Biscioni. E' da notassi che queste Prediche non fotono P. 1X1. 3-

P.V.3.

P. 11

no dal suo autore lasciate scritte, ma da varie persone raccolte dalla sua viva voce.

- Ser GIOVANNI FIORENTINO, il PECORONE nel quale si contengono cinquanta Novelle antiche, divise in venticinque giornate. Milano, Gio. Antonio degli Antoni, 1558. in 8. Rarissimo . L. 200.
  - E' celebre quest' edizione per l'esimit sua rarità, e per gl'intrinseci suoi pregi . Consiste in carte 128, numerate da una parte sola. Alcuni esemplari portano nel frontispizio la data 1558, altri 1559, ma l'edizione è la stessa; e la diversità consiste nella ristampa della metà del primo foglio. Questo rifacimento ebbe luogo in quegli esemplari che hanno la data 1558, più corretti, nel solo mezzo foglio risrampato, degli altri coll'anno 1559. Nella carra che segue il frontispizio è la dedica del Domenichi a Lucia Bertana, che termina alla prima facciata della terza carta. Nell' ultima pagina del libro è replicata l'impresa stessa del frontispizio con le seguenti parole sotto : În Milano, im-primeuano i Fratelli da Meda, MDLVIII.

Colla falsa data di Milano , 1554, si eseguì una contraffazione . ila faisa data di miseno 3,33,4,35 esegui una contratrazione, miserabile per ogni conto, in Luca verso il 1740, pet o-pera dell' Ab. Bracci. Questa spuria edizione ricopia quella del Forri di Venezio, 1500, in 8, il quale pure avea trascuratamente copiata l'edizione Milanese. Trovasi un qualche esemplare a cui il Canonico Biscioni fece apporre la dedicatoria del Domenichi , con sei intere pagine di cor-

rezioni degli errori corsi.

+ - lo stesso, con Note di Anton Maria Salvini . Londra (Livorno) 1793. Vol. 2. in 8. Col ritratto dell'autore inciso da Fr. Rosaspina. L. 20.

Il ch. editore Sign. Poggiali non risparmid fatica per darci quest'edizione accuratamente collazionata con quella di Milano, espurgata di vari ertori, e colla giunta degli argomenti delle Novelle, e di alcune spiegazioni, e correzioni di Anton Matia Salvini, come dalla sua eruditissima dedicatoria al Sig. Co. Giovanni de Lazara Cav. Gerosoli-mitano si rileva. Nel Casalogo de' Novellieri del ch. Sig. Co. Antonio Maria Borromeo , Bassano , 1794. in 8. Prima edizione ( pag. 26, e 27.) si rende conto di altre tre Novelle dello stesso autore, che quest'egregio Cavaliere serba MSS. nella sua Collezione preziosa de' migliori Novellatori , di una delle quali Novelle dà un saggio; e troppo volentieri l'avrebbe riportata per intero se non fosse assai licenziosa .

GIROLAMO (SANTO ) GRADI, con la Tavola delle Voci più notabili in fine. Firenze, Manni, 1729. in 4.

H.V. //.

Opera falsamente attribuita a S. Girolamo, e di volgatizzatore anonimo. La tavola, di cui quest'edizione è arricchita, è delle voci più notabili, che s' incontrano nell'opera, e che mancavano nel Vocabolario della Crusca, confermate però con altri esempi di antichi autori approvati. E' da avvertirsi , che nella Biblioteca Manoscritta Farsetti ( Tom. I. pag. 227.) si riporta un testo a penna con cui si potrebbe render migliore una ristampa di questo volgarizzamento.

- PISTOLA AD EUSTOCHIO. Sta con S. Gregorio Dialogo, 1764.

CIUDA o GIDIO (Fr. ) Vedi da Cascia (Fr. Simone).

GIUDICE (Guido) Vedi Colonne (dalle).

GRAZZINI (ANTON FRANCESCO, DETTO IL LA-SCA ) RIME, Firenze, Moucke, 1741-42. Vol. 2. in 8.

Bella e corretta edizione dal Can. Biscioni favorata sopra ortimi manoscritti, ed arricchita di eruditissime note, e della vita dell'autore . I versi , che in quest' edizione sono od ommessi, o dimezzati per ortenere dalla Censura la permis-sione della stampa si, trovano in qualch' esemplare diligentemente suppliti a mano, come ne ho io veduto una copia presso un mio pregiarissimo amico. In principio al volume se-condo lo stampatore Moucke ha inserito un copioso Catalogo de' Poeti Italiani di tutti i Secoli . I Vocabolaristi hanno citato le Rime sapra tre manoscritti, ma allegarono eziandio quelle, che stanno nel Vol. III. Berni Opere Burlesche , 1723.

LA GUERRA DE' MOSTRI. Firenze, Manzani, 1584. in 4. Rarissimo. L. 44. E' un foglio segnato A. doppio, e percid di sole otto carte

non numerate. Quest'è il principio di un poema giocoso che dovea essere da altri Canti seguito. Difficilmente si trova quest'edizione anche nelle Collezioni de'Libri allegati le più copiose.

DIV 16

- LA GIGANTEA, E LA NANEA con la Guerra de' Mostri. Firenze, Guiducci, 1612. in 12.

  Raro. L. 22.
  - E di pagine 141. numerate, e con la data nel rovescio: In Frienze appersos Anravio Guiducci nel CIO IO CAII. Del Processor del Nanea si vocio che esistia un dell'anon rasi- Processor dell'Annae si vocio che esistia un dell'anon rasi- con dono autore M. S. A. F., cifia che nessuno ha apputo interpretare. L'avotro della vita del Lasca ouserva, che in esso Poemetto si dimostra, che in avore i giovani e moderni decadenici cacciso Ci I Lasca dall'Accadenia, della Cuosca) di cui era stato uno del fondatori, i Noni avvonos superato Giganti, per cui era già trasa comparta la Gigantea y se pore ambediar questi Formetti non si debidicamio esportire. Alluvio corra debbio a questo fatto giudica lo atesso autore che sia l'altro poemetro della Guerra de Morri. Quanto alla Gigantea, è opera del Pertaboteo, cioè di Girolamo Amelonghi, o secondo altri, di Ennedetto Artight.
- LA GELOSIA, Commedia in prosa. Firenze, Giunti, 1551. in 8. Raro, L. 16.
- E di 112 pagine nunerare, compreso il frastispizio, e la dedica del Lazca a Bernardetto Minrobetti Vescovo di Arze-20. Una ristampa ne abbiamo pure di Firence, Cianti, 1583. in 8, con qualche piccola variazione in fine, e veramente scorretta. Turiavalta è de tenerri cara per aver gl'Interned, in oceri, affatto diverni dia turriferiti, erper accomplatif all' uno variamo (Pref. alla moderna titampa del Lazca Novelle, Londes, 1792).
- LA SPIRITATA, Commedia in prosa. Fir. Giunti, 1561. in 8. Raro. L. 20.
- E' di pag. 62. Tanto quest' edizione, come quella sopracgennata sono da tenersi carissime, perchè le prime e migliori, ed in niuna parte mutilate, come lo sono state nell'edizione seguente.

- COM-

- COMMEDIE sei in prosa · Venezia , Giunta ,

A Da 181 O'. Opmun di queste Commedie è impressa con frontispizio, numerazione, e registro a parte. La Gelosio è di carte 66. numerate. La Spiritato è di carte 23. numerate. La Spiritato è di carte 24. numerate. La Spiritato è di carte 24. numerate. La Prinzedera di carte 26. numerate. La Commedia initiolata l'Arzigogolo rimase inedita, e fe modernamento data in luce, come si verba.

P. IX. 5

Aris it has

F.11.9

nell'Appendice.

LA PRIMA, E LA SECONDA CENA,
Novelle. Con una Novella della Terça Cena,
che unitamente colla Prima ora per la prima volta si dà alla luce. Colla Vita dell' Autore, e
con le Dichiarazioni delle voci più difficili. Londra (Parigi) G. Noures, 1736. in S. L. 30.

Să trova quialch! esemplare di quest edizione impresso in forma di 4, e qualche altro in carta sasii grande, e finissima.

Il che ne rende il prezzo più gravoso, e arbitratio. E'
noto, che si eseguli n' Lueca, ma colla stessa data di Landra, una contraffazione di questo libro, ma per distingueria
dall' originale bata sapere, che questo contiene 28. righe per
ogni pagina, quando la copia è di sole 27, righe per pagina. Inoire is dichiarazione de' Vocaboli dell' edizione originale abbraccia soltanto cinque carte, e quella della contraffazione è in sci carte compresa.

la stessa. Londra (Livorno) Bancker, 1793.
 Vol. 2. in 8. Col ritratto del Lasca. L. 16.

Accuratissima ristampa, corredata ancora di alcune annotazioni attribuite ad Antonmaria Salvini.

- LA SECONDA CENA. Stambul, nell' Egira

Assai corretta edizione, che si crede fatta in Firençe verso il 1750. E' stata eseguita una contraffazione per ogni verso meno pregerole, e assai scorretta; facile inoltre a distinguersi dalla vera, contenendo pag. 228, laddove la prima è di sole pag. 220.

GREGORIO (S.) DIALOGHI, divisi in quattro

provide Cody

F 11.17.

Libri. Firenze, Giovan Stefano da Pavia, 1515. in 4. Assai raro. L. 50.

Nel frontispizio, ch'è contornato di tubeschi in legno col ritatto del Stoto, a stavitto i ramoninci il Prologo del Fulgarizzane del Dyalego di Meriere Sandis Gregorio Pagile Carte non suno numerate, un lanno il regione dalla letterina a ad m, tutti quadetni, eccettuato frene por sono tetni, la fine si leggez i Imprato in Carte di Stephano da Pauia a perizione di A. L'anno 3555, adi X. di Marco.

Allegano i Vocabolaristi quest' edizione, come tratta da un antico testo a penna , ed assai corretta , ma il P. Paitoni la dice ristampa di antecedenti edizioni, ed aggiugne: posso attestarlo francamente, avendone io fatto il riscontro sull'esemplare cortesemente donatomi dal Commendatore Farsetti. Le prime edizioni (nelle quali è attribuita l'opera a Fr. Leonardo da Udine) sono fatte in Venezia, per Giovanni de Colonie , e Gio. Manthen de Gherretzen , 1475. in foglio ; ed ivi pure nello stesso anno si eseguì una diversa edizione a due colonne, senza richiami, numerazione, e registri col titolo seguente: In comença una opera molto deuotissima, la quale ditta el dialogo de Sam Gregorio tratustifirma, i squae attie o allatogo de Sam Gregoris trat-to delatino in uolgare per maistro lanardo da sudene espa-tido in quatro libri . in foglio . Quanto alla suddetta e-dizione 1515, abbiamo altresì il gravissimo giudizio se-guente di Monsig. Bottari , nella Prefazione alla tistampa fattane nel 1764. E' di pessima ortografia come la prima, e come la prima piena di scorregioni, e in vari luophi senza costruzione, onde non si raccapezza il senso dell' autore, o per difetto del codice di cui si servi questo Gio. Stefano Pavese stampatore, o per le mutazioni , che per ignoranza vi fece egli nello stamparlo; poiche questi sono i fonti , che hanno intorbidata la purità de' nostri antichi autori , o la saccenteria de' copisti , che nel trascrivere vollero rimodernare le voci , e ridurle alla loro usanza , e variarne la costruzione, e la frase; ouvero l'imperizia delli stampatori forestieri, e affatto digiuni del nostro modo di favellare.

+ - gli stessi. Venezia, Cesare Arrivabene, 1518. in 8. L. 16.

Quest' edizione concorda assai meglio della precedente col testo MS. citato dagli Accademici, come si può vedere confrontando amendus le edizioni alle voci Squainaso, Falcastro. stro, Forze, Brancicore, Chiusura ec. registrate nel Voca-

+ egli stessi, col titolo: VOLGARIZZAMENTO del Dialogo di S. Gregorio, e dell' Epissola di S. Girolamo ad Eustochio, Opera del P. Dome-

nico Cavalca, con alcune Poesie dello stesso.
Roma, Pagliarini, 1764 in 8. L. 8.

In quert'eccellente ristampa, ridotta alla vera lezione per opera di Monsig. Bottari, si attribuisce con ragione il volgarizzamento al celebre Fra Domenico Cavalca, come ha qualche testo a penna, e spezialmente un Riccardiano riferito nella Biblioteca Manocritta Fartetti (Vol. I. pag. 295, e 1955).

 MORALI volgarizzati da Zanobi da Strata. Firenze, Niccolò di Lorenzo della Magna, 1486.
 Volta: in foglio. Assai raro. L. 200.

Sola edizione del secolo XV. fatta però con infinite abbreviazioni, e con barbara ortografia ,

Comincia il primo volume colla tavola posta rezgo della prima carta; e, che occupa una sola pagina. Il foglio s, ed i fogli ff, gg sono di 10. carte, e tutti gli altri di 8, eccetto l'ultimo foglio s n. ch'è di 12. carte. Il secondo volume ha le segnature da A sin a Q tutti quaderni, indi esmincia nuovos registro segnato da Aa a SS tutti quaderni, eccetto il primo di 10. carte, e l'ultimo di sei sole carte qualche volta trovasi o in dine, o in più volumi legata, comprende seicesto e wentisei carte. Lo Strata, di cui abbiamo la vita scritta dal Villani e pubblicata dal Mazzuchelli, non tradusse che i primi XVIII. libri, e parte del XIX. fin al Cap. XVIII. Il rietante fin a tutto il libro XXXV. è di volgarizzatore anonimo, da alcuni creduto il B. Giovanni da Tussignano.

- gli stessi. Roma, Vol. I. Eredi Corbelletti, 1714; Vol. II. ivi, nella Stamperia Tinassi, 1721; Vol. III. ivi, Girolamo Mainardi, 1725; e Vol. IV. ivi, Rocco Bernabò, 1730. in 4. L. 80.

Quest' edizione, a cui accudi Monsignor Fontanini, non lascia di rendere indispensabile la prima del 1486, poiche volcado-

Cl. 39. 1.2.

dosi rendete il testo migliore, di sovente s'è guasto, e talvolta cambiato; di maniera che agli esempi allegati nel Vocabolatio più non corrisponde, come ha avvertito molto diffusamente lo Zeno nelle Note al Fortanini.

† - gli stessi. Napoli, Giovanni di Simone, 1745-

Se all'editore di questa ristampa si pone mente, essa à entimendara ed estate, e secursa de diferit delle due edizioni antestaduri, che basta oristorare di tutti gli strapaggi nelle precedenti due impressioni sofferi. Col confronto fattone trovò il Pationi assai esageatro questo giudizio, oltre a che la qualità de' caratteri, e la lunghezza e fisseaza delle innee stancano fatiement gli cochi al lettori.

re, 1502. in foglio. Assai raro. L. 66.

L'opera è di carte XCII. segnate con numeri romani, cel impressa a due colonne in carattere rotondo. La pecultima carra ha la dara, e l'ultima la tavola delle XXXX. Omelimentesse in questo volume. Credesi da aleuno, che quest' edizione si ristampa di altra tratissima e poco nota, esguita in Milano, per Leonardo Pachel e Uldrico Scimenceller, 1972, in figlio.

- le stesse . Venezia , Bindoni e Pasini , 1543. in 8. Raro. L. 16.

Sono carte 191. numerate. Ogni Omelia ha una piccola incisione in legno di pessimo disegno, e pessimo intaglio. L' edicione di Venezio vivene cissta nel Vechbiario come mansante del nome dello trampatore; ma alla fine ba i numi di Franceso Bindoni, e Mapho Patnin, nel altra delicione di quell'anno seuza nome di stampatore si trovo (Biavetti).

GUALTERUZZI. Vedi Novelle Antiche.

GUARINI (BATTISTA) IL PASTOR FIDO, e le RIME.

Gli Accademici della Crusca non dicono altro, in proposito del Pastor Fido, e delle Rime del Guarini, sennon di aver citato alcune delle minimalio.

110

gliori edizioni. Sulle traccie date dal Bravetti seguono le migliori:

- IL PASTOR FIDO, Tragicommedia Pastorale, con un Compendio di Poesia tratto dai due Verati. Venezia, Gio. Battista Ciotti, 1602. in 4. Con figure.

P. IV. Z.

Qualche esemplare si ttova impresso in carta grande, il che ne rende il prezzo alto e arbitrario.

Le 16. prime carte non numerate contengono um frontipizio, il ritrato, e la figura del primo Acto incia il nare. Seguono 488. pagine numerate, tra le quali devonsi comprendere anche quelle fornite di figure in zme. I quali ora sono impresse a zerge di materia stampata, in finglio bianco. Qualche sesmplare ha in final Gorphodosis foglio bianco. Qualche semplare ha in final Gorphodosis sione fatta l'anno antecedent zoon, ed affitto diversi dalla presente. E' da avvertitui inoltre, che due edizioni si ritrovano del Pastor Fido colla sessa data reco, la seconda delle quali porta seguato l'anno 1609, sul frontispizio del Compendio suddetto.

- lo stesso. Venezia, Ciotti, 1605. in 4. L. 22.
  Anche questa ristampa ha il ritratto del Guarini, e le altre figure in tame.
- lo stesso, con l'Aggiunta delle Rime. Venezia, Ciotti, 1621. in 4. Con figure. L. 16.

Le figure sono-incise in legno, e coal pure il ritratto. A questi fismosa Tragicommedii ha dovuto principalmente il Gantini la sua celebrità di il con ordinatio conforto di vederla per ben venti volte i itantini di considera di vederla per ben venti volte i itantini di considera po in cui egli visse. Editioni moltiplicata anci il terro po in cui egli visse. Editioni moltiplicata con il considerato di conside

il gh

in 8. grande, stampara in numero di soli 250. esemplari. Leonardo Nardini, a cui dobbiamo quest'ultima edizione, nel suo soggiorno di Londra rende onore ai Classici nostri italiani, giacchè magnifiche stampe ho io vedure del Dramerone, dell'Aminta, dell' Orlando Furioro, del Bacco in Toscama, e di altre opere da esso pubblicate con vera finitezza di gasto.

- RIME . Roma , Antonio Landini , 1640. in 24. L. 22.
- Edizione da Apostolo Zeno giudicata una delle migliori. Da alcuni si reputa ottima anche un'edizione di esse Rime fatta in Venezia, Ciotsi, 1598, in 4.
- Di tutte le Opere del Guarini si intriprese in Verona una bella e nobile édizione dal Tumermani, nuși anni 1737-38. di cui abbieme 4, Valumi in 4, E adorna di figure e vignette, la maggior parte incise da Francesco Zucchi. La spiegazione delle medesime, che si ha in tavole separate, serve altresì per riscontro dell' inregrial degli esemplari, alcune volte mancanti di esse figure. Non Guarini, siano comprete in quest' edizione, la quale è rimasta sospesa, mè si pennò più alla continuazione, che poteva contentre altri quattro volumi di materia, come si raccoglie dall' Avviso agli Asseciati, che sta in principio del volume quarto.

#### GUICCIARDINI (FRANCESCO) ISTORIA D'ITA-LIA. Firenze, Torrentino, 1561. in foglio. Raro. L. 160.

Sono in principio 4 carte separate, che contengono il frontispizio, la dedica a Cosimo de' Medici, "Petratto del Priviligio accordato per la stampa, ed un Errata, a terge del quale sta il ritarto del Guicciardini in forma di medaglione intagliato in legno. Segue poi il testo, che arriva sin a pag. 667; e termina il volume con una carta che ha l'impresa dello stampatore, quella atessa che vedesi nel frontispizio.

Quest' originale e bella edizione, quantunque abbia mancanze di non picciol momento, e molti loughi alterati o tronchi, null'ostante suol avece un alto valore. Nella distrazione della Biblioteca di M. le Fay ne è stato venduto un esempiare per 24 scudi romani. E da avvettirisi, che con-

Distribuy Co.

tenendo soli XVI. libri, conviene aggiugnervi gli ultimi IV. libri, ai quali si suol ordinariamente supplire coll' edizione di essi fattasi in Parma, per Seth Visito, 1372.

- Oltre alla suddetta edizione ci additano i Vocabolaristi di averne citate tal volta alcune altre delle più moderne, e corrette, e tali possono considerarsi le seguenti:
- la stessa, Libri venti. Venezia, Giolito, 1567, 0 1568, 0 1569, in 4. L. 50.

Questa contiene tutti I renti libri della Storia, e quastununa ilcui segmenti portino un lifontipito il van. 1977. Altri ili 1988 endi altri il 1969, non pertanto l'edizione è la medesima, come dicei il Bruvetti i rilevate de diligente erame, che se los fasto. Esso Bravetti non dubita, che il Vocabelaristi non e abbiano fatto uvo, dietro il conforto de esso riconoaciato in molti esempli: Ogname (aggiugno) può chiarirene, facendo la terrese confronte quanto agli esempli allegati alle voci Ammutinare Lid. 19, pag. 118. Bagaglia Lid. 12, pag. 250. Capitanto Lid. 16, pag. 178. Elimoletcia della della della della della della della della della lissimo Lid. 12, pag. 612. Lagrimabile Lid. 1979, pag. 188. e ad altre, che per servità ratatatie.

- la stessa. Venezia, Angelieri, 1574. in 4. L. 44.
- Buona edizione, la quale però non contiene se non i XVI. primi libri . Si suol aggiugnervi gli ultimi IV. dell' edizione di Parma, 1572, sopraccennata, la quale è altresì in carattere corsivo, somigliantissimo a quello dell' Angelieri.
- la stessa. Ginevra, Stoer, 1621. Vol. 2. in 8. L. 32. Edizione intera, ma in carta vile. E stimabile per le postille di Francesco Sansovino.
- la stessa. Venezia, Pasquali, 1738. ed in fine 1739. Vol. 2. in foglio grande. Col ritratto dell' Autore. L. 88.
- In fine del tomo secondo, v'è il registro d'ambedue i volumi.

  Convione avvertire, che oltre al ritratto ci deve essere

P.11.5.

P.V

un rame coll' albore pensalogico Guicciardini, che va posto fra le pag. 12. e 13. Poi dietro il secondo tomo debbono
seguire le Countièrezcioni. Giombatiste Lesni in pag. 112.
numerate, precedute: di Giombatiste Lesni in pag. 112.
1 pografi di M. Francetco Guicciardini, f. va mo mutitate,
1 altra il M. Francetco Guicciardini, f. uno mutitate,
1 altra ilvato dei tutto. A la Haya presso Pietro Gorse (in.
Venezia, presso lo esteso Paquali) 1 7140. Questo franmento, che si trova auche a parte, è contenuto in XLI pagian segnate co'numeri romani. Questo pregevolissima ristampa, che a tutte le antecedenti sta sopra, è adorna di
fregi, corretta ni etteto, e corredata d'illustrazioni.

I tre passi de Libri III. e IV., e X. si sogliono cercare anche nell'opera seguente: Thuanus restitutus, sive Sylloge locorum vusivium in Historia Thanni haftonsi detideratorum, cum Francisci Guicciardini Paralipomenti. Amstelodami, apud Io. Henricum Boum, 1663. in 12.

T - la stessa colla Data di Friburgo, Michele Kluch, 1775-76. Vol. 4. in 4. Col ritratto dell' Autore. L. 70.

Si esegul quest'edizione în Toscana, e le Stotie del Guicciardini vi sono riprodotre nella maggior ampiezza, che mai potesse bramaris. Il resto è emendato, e le lacone sono siempiute, ed alcuni passi suppliti solla scorta di un autorgrafo manocritto, riveduto e corretto pramo dell'autore, e custodito nella Biblioteca Magliabecchiana in Firenze.

GUIDOTTO da Bologna. Vedi Aristotile Etica,

† GUIDUCCI (MARIO) DISCORSO sopra le Comete. Firenze, Cecconcelli, 1619. in 4. L. 8. Edizione ricordata in una nota dell' Indice del Vocabolario.

Edizione ricordata in una nota dell'Indice dei vocatorato.
Gli Accademici allegarono pure l'impressione fattane nel
Tomo II. delle Opere del Galileo, avanti al Saggiatere,
Firence, Tartini e Franchi, 1718.

GUITTONE (FRA) d'Arezzo, LETTERE. Roma, Antonio de'Rossi, 1745. in 4. L. 10.
Quantunque sia quest'edizione eseguita posteriormente all'ul-

tima impressione del Vocabolario, tuttavia è in esso citata come opera di cui s'era già innoltrata la stampa. Devesi a Monsig. Bottari, il quale la illustrò con molte erudite note grammaticali.

- RIME. Stanno in Rime Antiche, 1527.

ACOPONE (FRA) da Todi, POESIE SPIRI-TUALI accresciute di molti altri suoi Cantici, con le Annotazioni di Fra Francesco Tressati dell'Ordine de' Minori di Lugano. Venezia, Misserini, 1617. in 4.

Ha 10. carte in principio non numerate. Segue il testo, che occupa pag. 1055, numerate, dopo le quali pag. 9. con l' Errata, la tavola de'Cantici, e quella delle materie.

La prima edizione di questi Cantici, scritti con un miscuglio di frasi e voci Calabresi, Napolettane, Sicillane, e Marchigiane, è Stata fatta in Firenze, per Franceco Bonaccori, 1400. in 4. Dell'edizione suodetta allegata dagli Accademici, giudicandola però assai zoorreta, parla il Fontania con molto disperzezo, e ricorda come superiormente bella, e situabile quella fatta in Roma, per Ippolito Salviani, 1578. in a.

INFARINATO (PRIMO) RISPOSTA all' Apologia di Torquato Tasso intorno all' Orlando Furioso, e alla Gerusalemme liberata. Firenze, Meccoli, e Magliani, 1585, in 8. L. 8.

Dopo 8. carte în principio con frontispizio, dedica, avviso, ed avvertimenti dello stampatore segnom 24.9 pagine numerate, e trego dell' ultima è l' Errate, a cui segue in usa carta esperata linguine con constitue con constitue con pressio, a cartacte frustre e dell' altro diverso. El pressione carattere frustre e dall' altro diverso. Il rimanente del libro da pag. 97. al fine C quantunque continui la tesanamenti i, i ritorpa ad essere impresso ne bel crasticte de gli uviti preliminari, ne suprei del o carattere dece gli uviti preliminari, ne suprei die d' onde sia provenata una raie deformité di tampa.

INFARINATO (SECONDO), RISPOSTA al Libro intitolato : Replica di Camillo Pellegrino ec. Firenze, Ant. Padovani, 1588. in 8.

Ha in principio 8. carte non numerate con frontispizio, dedica dell'autore ad Alfonso II. d'Este Duca di Ferrara, due avvisi a' lettori, ed un dialogo. Il tesro è di pag. 208. numerate. La tavola in fine occupa 9, carte senza nume-ri, e tergo dell'ultima è l'Errata. Un esemplare perfetto dee contenere inoltre 16. carte poste in fine , l'ultima delle quali bianca. Queste sono senza numeri, e con nuova segnatura di una stelletta \* contengono: Lettere, e Risposte di diversi in questa materia,

Col nome d' Infarinato s' intende il Cav. Lionardo Salviati . Oltre ad esse edizioni gli Accademici si sono spesso serviti della ristampa fattane nei Vol. V , e VI. dell' Opere di Torquato Tasso, Firenze, Tartini e Franchi, 1724.

ISAAC (ABATE) COLLAZIONE, e LETTERE DEL B. GIÓVANNI DALLE CELLE, e d'altri. Firenze, Tartini e Franchi, 1720. in 4. L. 12.

Ebbe merito di quest' edizione Tommaso Buonaventuri Genti-luomo Fiorentino, della di cui tragica morte seguira nel Settembre 1731. parla il Mazzuchelli ne' Scrittori d' Italia. L'operetta dell' Ab. Isaac è un volgarizzamento, in qualche cosa alterato, del Trattato De Contemptu Mundi, che trovasi nella Bibliotheca Patrum. Avvertono i Vocabolaristi nel loro Indice, che essendosi adoprato anche un testo a penna diverso dallo stampato, molti passi citati non si ritrovano in quest'edizione. Le Lettere dell'Ab. dalle Celle furono dall' autore dettate con grande purità di lingua intorno al 1375, e così alcun'altra Lettera inse-ritavi di Maestro Luigi Marsilj Agostiniano.

ISTORIE PISTOLESI . Vedi Storie Pistolesi .

ASCA. Vedi Grazzini.

LATINI (BRUNETTO), il TESORO, volgarizzato da Bono Giamboni. Venezia, Marchio Sessa, 1533. in 8. Raro.

So-

- Sono 8. carte in principio. con dedica di Niccolò Garania a Pietro Moraonia, e la rasola del Testoro. Il testo è di carte a 211. numerate, ed una bianca in fine. Per errore seguito nella numeratore. Pietro Moraona 2240. il non godi 237. Questa stampa è scorrettissima in ogni un parte, e accondo le esprensioni del Cux Sulvista (Auvert. Lis. II. e. 12.) ammodernata, e immegiciase da chi che sia. Ansai poco si sono di essa serviti i Vocabolarita; i, quali hanno avuto ricorto ad alcuni assai più fedeli testi a penna. Il Mazucchelli nelle Annotaccioni alle Vire d'Uomini illustri Fiorentini scritte da Filippo Villani (pag. 35). Ci dà molte belle soctizie interno a Brunetto, ed al suo Testoro.
- † lo stesso. Treviso, Gerardo de Lisa, 1474. in foglio. Rarissimo. L. 200.
- Nel Vescholario della Crusca si allega come miglior tette la treza (chittone), chi è quelle del 1533, an son certo, che se l'avestero i Signori Accademici riscontrata cen la prima (chi è la presente), averbiero cangista parre, e sopra l'antica ne averbien fatto la spaglia. Anche Montiguro Bottari, chi cui giudicia in materia di lingua der firsti romma capitale, in una delle sua incumparabili Note attaine de l'arc di presentatione de l'arc divini per per 250, 250, chioma scorrettation de l'arc divini per per 250, 250, chioma scorrettation de la presentation de l'arc divini per constitutione de l'arc divini per constitutione de l'arc di per constitutione de l'arc divini caria de l'arc divini caria de l'arc divini caria de l'arc divini caria per consente della con l'arc del consiste de l'arc divini caria de l'arc divini caria de l'arc divini caria de l'arc divini caria de l'arc di arcada i per simi quita representante erigini di vosti d'amendia questi gentilissimi linguaggi (Caro Note al Pontanit),
- TESORETTO, e TRATTATO DELLA PENI-TENZA. Stanno con Bonichi Rime Antiche, 1642.
- † --- IL PATAFFIO, Napoli, 1788. in 12. L. 5. Stampa assai mediocre. I Vocabolaristi allegano testi a penana. Il maggior numero delle note di quest' edizione è trato da un manoscritto commentato dal Ridolfi, Quest' operetta è tutta tessuta di morti, e tibolobili Fiorentia.
- -- ORAZIONE DI TULLIO. Sta con Boezio, 1735.

Directo Coogl

LAUDE SPIRITUALI . Vedi Belcari , Medici ec.

LEGGENDE di diversi Santi e Sante. Stanno colle Vite de' Santi Padri, 1735.

LETTERE DI SANTI E BEATI FIOREN-TINI. Firenze, Moucke, 1736. in 4. L. 10.

Vanos indispensibilmente units alle Lettere del B. Giovanni dalle Celle, spublicate da Temmeso Bennoventuri dietro alla Collection dell'Abete Issae in Firence I anno 1720. in qi et annote, 1920 quant' impersione citate nel Santi e Benti Finentini vi tono qualle dello tettro Benta Giovanni, riccontrate appa strimi tetti a penna, e regnetumente sopra una prezionttimo, patredate dal Marebert Lura Carimiro degli allibre; mon vedeste dal Buonvienturi. Il becomeriro editore è il Sig. Canonico Biccioni, cui zanto deve il Tettano linguaggio; il quale vi intel' l'unpatra, ed alla tetta dal libro vii patr una destittima profesione. Calentti).

LIBRO DE' COSTUMI. Vedi Aristotile Etica, 1734.

LIPPI (LORENZO) il Malmantile racquistato, Poema di Perlone Zippoli, colle Note di Puccio Lamoni (*Paolo Minucci*). Firenze, alla Condotta, 1688. in 4.

Ha 8. carte in principio, nelle quali è compresa un'antiporta incisa in rame. La numerazione arriva sin a pag. 545, dopo le quali seguono le licenze per la stampa.

- lo stesso. Firenze, Nestenus e Moucke 1731.
Vol. 2. in 4.
L. 30.
Edizione migliore della prima, ma inferiore alla seguente.

- lo stesso . Firenze , Moucke , 1750. Vol. 2.

L'antiporta è elegantemente incisa in rame da Fr. Zucchi, ed oltre a qualche fregio sparso per l'opera, v'è il ritratro di Paolo Minucci, che precede le notizie intorno alla sua vita. L'editore è lacopo Carlieri, il quale ne fia la dedicazione al March Francetco Antonio Peroni; e chiama quest' edizio-

P. 111. 22.

11.2.

11.3

1711.4

ne molte secrecirute, e corrette, ed ornate, e dell'antecedente mejfeire. Essendo il Poema tutto pieno di proverb) e riboboli-Fiorentini ha avuto bisogno, oltre al Commento di Paolo Minusci, anche delle spiegazioni del Canonico Biscioni, e dell' Ab. Salvini che si ritrovano in questa bella ristampa.

#### LIVIO (T.) VOLGARIZZAMENTO della Prima e Terza Deca. Firenze, senza nota di anno, in foglio. L. 66.

Il Vocabolario cira questo Volgarizzamento sopra Testi a penan, ma alle voci dosargante, e Logerance esta anche Livio Dec. 5. lo registro la suddette edizione perché è ricordata da Monsig. Bottari nelle sue Nore alle Lettere di Fra Guittone, 1747. Nota 274.

# MACCHIAVELLI (NICCOLO') OPERE.

Nell' Indice del Vocabolario si avverte di avere per lo più citata l' edizione divisa in cinque parei, e fatta nel 1550. in 4, ch' è la seguente:

- OPERE, divise in cinque parti. Senza luogo e nome dello Stampatore, 1550. in 4. Assai rara. L. 80.

Quert'à la celebre edizione volgamente detta della sertina, per la testa del Segretario Fisceration rezumente intagliata in legno, e porta sul frontispitio. Furono recontemente fatte accurate perquisitioni per riconoscere gli originali esemplari adoprati dai Compilatori del Vocabolario, e che contengano le voci che ha principalmente indicate il Bravetti, onde non prender errore ritenendo un'edizione suppositizzia in logo della genina. Ho messo a profitto la diligenza di varii unici amici per ajurarmi a fissare le differenze che passaso dall'edizione spuria alla vera, ma sialo natione di la semplari si nono scoperti del opportato al impressi tella semplari si nono scoperti del opportato al suporta di la semplari si nono scoperti del proportato di vocabolario allegati. Segue la descrizione degli esempli nel Vocabolario allegati. Segue la descrizione degli esemplari medesimi:

Verezz.

Num. s. In quest' esemplare precedono 2. carre, la prima delle quali contiene il frontispizio generale, la seconda la Tavola delle Opere, ed il privilegio di Clemente VII. al Blado. Seguono altre 4. carte: la prima contiene l'antiporta alle Istorie, e le altre tre la dedica, ed il proemio; e queste hanno registro e numerazione da se . Le Hr-STORIE che succedono, occupano pag. 351 . Il PRINCIPE è preceduto da 2. carte non numerate; la prima delle quali contiene l'antiporta, e tergo la Tavola de i capitoli, e la seconda ha la dedica al Magnifico Lorenzo de' Medici: l' opera poi è di pag. 116. I Disconst sono preceduti da 8. carte, che hanno registro e numerazione a parte; la prima è occupata dall'antiporta, e le rimanenti dalla dedica a Zanobi Buondelmonti e Cosimo Rucellai, e dalle tavole de' Libri , tranne l'ultima ch'è bianca ; i Discorsi finiscono colla pag. 304. L' ARTE DELLA GUERRA è di pag. 168, sulla prima delle quali v'è impressa l'antiporta. Final-mente l'Asino d'oro, preceduto dalla solita antiporta è di pag. 170. numerate, e termina con una carta bianca.

Num. 2. La distribuzione tipografica in generale, il catattăre, ed il aumento celle pagine sono affatto simili all'exemplare Num. 1.; ma la distribuzione delle righe talora è differate. Li quatro primi trateri pere, in liogo di artiporti, hanno cascenso un fontrippilo particolare coli ritario del generale. L' ultima pagina dell' Parra puta. Guessa è momerata per errore 198. in luogo di 188; ed ivi alla pag-129, nell' intiduazione leggesi LIBRO SEXTO in luogo di LIBRO SESTO. L' Anno n'ono non ha frontipizio, ma antiporta come nell' editione sopradecrita; ma sorto questra v'è un minutissimo fregio che manca nell' altra; la pagina di pagina di pagina di pagina di pagina per errore 76. La pag. 86, pue per errore 76. La pag. 84, è seguata per errore 80, ma quest'ultimo errore si trova anche nell'editione Num.

Num. 3. Al frontispizio generale sono aggiunte le parole sequenti: al Santissimo fi Benizimo Pades Siparen nativo
Clessente VII. Post. Mart. Seguono indi 3. carte numerate, che octunengono i dedica, i promonio, e la tavola delle
Cort. che occupato pag. 300. Il Patsura è preceduro da a.
carte non aumerate. 4 prima delle quali contiene il frontispizio col ritratto e data, l'altra la tavola, e la dedica; e
l'opera finise colla pag. 200. seguita da una carta bianzo.
Otto carre non numerate stanon innazi al Discossi; e la
prima è occupata dal frontispizio col solito intratto e data,

e le timanenti dalla dedica e dalle tavole; la pag. 280, compie questo trattato. L'ARTE DELLA GUERRA è di pag. 152, ed ha pure il frontispizio come sopra; ed hallo pure l'Asino D' ono, ch' è di pag. 158. Ad onta del ristringimento delle pagine in quest'edizione, il tarattere è il medesi-mo che nelle precedenti, essendosi soltanto allargata ed al-lungata la pagina. V. l'Articolo reguente.

Num. 4. Quest' è simile alla precedente nella distribuzione, e nel numero delle pagine, ma'l carattere differisce, benchè insensibilmente, essendo un momento più magro. Si è cer-cato di copiar l'altra per lo più riga per riga, ma si possono notare le seguenti differenze principali. Nelle Isto-nie pag. 6. sopra l'intitolazione Proemio, nella presente v' è una linea invece di un fregio; la prima parola nella pag. 62. è abbreviata Tinto invece di Tanto; pag. 279. sopra l' intitolazione Libro Ottavo, v'è una linea . Quanto al PRIN-CIPE, in testa della carta che segue il frontispizio sopra la Tavola de i Capitoli , v'è un fregio dell' altezza di quella riga, e nell'antecedente evvene uno che ne abbraccia quattro . All'ultima pagina (206.) l'ultima riga principia fuggivano le occasioni ec. e nell'antecedente principia occasioni ec. In fine alla dedica dei Disconsi v'è un rabesco puramente, e nell'antecedente il tabesco ha un putto nel mezzo: alla pag. 111. leggesi CAPUT I. in luogo di CA-PO I: a pag. 280. l'ultima riga ha la sola parola Massi-mo e nell'altra -co Massimo . L' ARTE DELLA GUERRA ID testa della pag. 7. ha una linea; ed in testa della pag. 29. ha per intitolazione LIBRO SECONDO, quando nell' altra leggesi PRIMO; e così pure alla pag. 111. LIBRO SE-STO, e nell' altra leggesi QVINTO . Finalmente l'Asino D'ono ha in testa delle pagine 3, e 45. una linea, e nell' altra un fregio; ed inoltre alle pag. 04-118-126-133-141. fra gli atti delle Commedie, v'è una linea, e nell' antecedente un fregio.

Num. c. Le Istorie sono precedute da 7. carte, e cominciano poi alla pag. 11. perchè la numerazione non torna a capo. Si comprendono esse Istorie in pag. 441. numerate . Il PRINCIPE contiene pag. 140. I Disconsi sono di pag. 364. L' ARTE DELLA GUERRA è di pag. 185. ( non compresevi le figure ) . L' Asino D' ono è di pag. 189. Una particolarità di quest'edizione si è, che le sette figure appartenenti all' Arte della Guerra, in vece di essere inserite a' luoghi loro, furono tutte trasportate infine della medesima; e le dichiarazioni di esse figure, in vece di leggersi subito dopo il proemio, in quest'edizione si trovano in fine dell' Arte della Guerra, e premesse alle figure suddette.

Si sono date le descrizioni parziali per riconoscere tutti i Tratrati che formano l'intera Collezione di quest'Opere del Macchiavelli, poiche spesso essi Trattati si trovano anche separatamente; ed inoltre è stato indispensabile l'adottare la divisione de' Trattati, perchè la divisione de' libri sempre non regge, trovandosi alcuna volta degli esemplari legati diversamente, perchè i richiami sono errati. Quello che ora importa sapere si è, che in nessuna delle suddette edizioni , come neppure nell' edizione dell' Istoria Fiorentina. Giunti, 1532, che riporterò a suo luogo, trovansi sempre esattamente i passi riportati dal Bravetti, ed allegati nel Vocabolario. Per la voce Affortificare ( nelle Storie Lib. I. pag. 66.) regge il confronto del Vocabolario colle edizioni sopra citate. Per la voce Armeggieria (nelle Storie Lib. III. pag. 126. ) leggesi nel Vocabolario : L' armeggerie, che da quella furon fatte, furono non d'una gente privata, ma d'un principe degne; ma nelle suddette edizioni si legge : l'armiggerie che da quella furono farte, furono non d'una gente privata ma di qualunque principe degni . Per la voce Tribuno (nell' Arte della Guerra Lib. I. pag. 26.) leggesi nel Vocabolario i Creavano ventiquattro tribuni militari, i quali facevano quello ufficio, che fanno oggi quelli , che noi chiamiamo connestabili ; e nelle edizioni sopra descritte leggesi : Creavano ventiquattro Tribuni militari & ne proponevano sei per ciascuna legione, i quali facevano quello ufficio che fanno hoggi quelli che noi chiamiamo Connestabili . Conviene avverrire , che la citazione del Vocabolario è fatta per dimostrare l'uso della voce Tribune . e che la differenza nelle altre parole aggiuntevi è tanto meno rimarcabile, quanto che in ogni altro de' suddetti esempi, scrupolosamente osservando, tali differenze s' incon-TT2DO .

Pre 10. confronti sudderri è stato, tra gli altri, esaminato quell'esemplare medesimo che possedeva il Bravetti, eshe ora considera dell'esemplare medesimo che possedeva il Bravetti, eshe ora sull'esemplare medesimo che possedeva il Bravetti, eshe ora sull'esemplare dell'esemplare sull'esemplare sull'esem

na, coll'aggiunta nel frontispizio: Gineura, per Pietro Chovet, ma di questa particolarità non posso allegare alcun esempio.

- † --- le stesse. Filadelfia (Livorno), 1796. Vol. 6.
  in 8. Col ritratto dell' Autore.
- E' di gran lunga superiore ad opsi altre la presente sirida e Corretta edizione, collarioneta valle migliori tarmer, e migliorat an el lunghi dubbiosi coll' ajuto di testi a penna. E inoltre ricca di annotazioni, coll' interpuazione ovunque migliorata, e ridotta all' uso presente. Contiene alume operette che giacevano incelte, e l'elogio del Segretatio Fiorentino elegantemente scritto daj ch. Sig. Cav. lebre Raffelle Morghen, e del pure ornast di un' elegante incisione del Deposito al Macchiavelli eretto nella chiesa di S. Croce in Firenze. Non fo alcuna particolar menzione dell' edizione eseguiti in Firenze. Comisari, 1982-83, 1942. 6.

  "In a poiche (per asserzione dell' editivo di Livrono) quande degli editivo in assi dice di aggiunte, riusci per engligenza degli editivo i assi dice di aggiunte, e in alcuni lungdi mancaste de d'interi periodi.
- † le ISTORIE, il PRINCIPE, i DISCOR-SI, e l'ARTE DELLA GUERRA. Venezia, Aldo, 1540. Vol. 4. in 8. L. 60.
- Di queri edizione de Enfinoli d'Aldo, e della ristampa fattene dai medesimi nel 1546 pore in 184. è 18 S. ai è 8-reviro utilmente l'illustratore dell'edizione Livornese, il quale excisa d'avervi iritrovari alcuni pasta di miglior lezione di quelli che si hanno nella citata edizione 1550. Esso ricorda ancora come pregovoli per la nono bonda è belpre della d
- -- la STORIA FIORENTINA divisa in otto Libri. Firenze, Giunti, 1532. in 4. Raro. L. 88.
  - Precedono la Storia 4, carte non numerate (ma calcolate nel rimanente 7), le quali contengono una dedica di Bernardo Giunta, altra del Macchiavelli, ed il Proemio. Principial l'opera colla carta numerata 9, e finisce colla 21a, Le carte sono numerate da una sola parte, e nell'ultima "d' il registro e la data. Seguono 4, entre nonce

211.10.

merate sotto la segnatura FF. (chiamate anche nel registro). Le 2. prime contengono l' Errate, la terza è bianca, e la quarta ha terge l'impresa Giuntina. In qualche esemplare mancano queste 4. carte. Gli esemplari poi da me esamianti sono bellissimi, ed in ottima carta.

- 1a MANDRAGOLA, Commedia Firenze, 1533in 8. Rarissimo L. 66.
- Libretto di 28. carte numerate, competenvi il finontispitio. Comincia il registro del mesiermo dalla lettera G, contrinua in a K, il che sembra indicare, che a questa Commedia dovesse andar unita qualche altra coca. Non vi è data di luopo, nè nome di stampatore, ma l'anno è impresso nel frontispitio M.D.XXIII, e de errore di stampa quello del Vocabolario che la segna colli ano 5535. L'esemplare che fine que' nomi medisimi degli atampatori, che si leggnon dietro alla Clivis 3537, ma sono essi nomi scritti a penna e, e non impressi.
- la CLIZIA, Commedia . Firenze, 1537. in 8.
  Rarissimo .
  L. 66.
- Questo libretto è di carte 31. impresse, ed una bianca in fine. È indicata nella sottocrizione con lectere grache la stampa fattasi in Firence, per Antonio Marçocco, Niceolo Gueci, p. Pierno Ricci: l'ere altro il cartetre ed quest edi zione, e dell'altra sopraccennata della Mandragola, fu riconosciuto quello stesso adoperato dai Giunti nelle Riune Antiche, 1547, nell' Ameto del Boccoccio, 1549, e nella Fismmutta, 1533.
- Nel Casalogo di Commedie Italiane possedute dal Farsetti si registra un'edizione della Cliria, ed altra della Mandragola, ambedue fatte in Firenze, appresso i
  Giunti, 1596. in 8. colla nota seguente: Sono reopporare questre due edizioni della Cliria e della Mandragola, preche la Drammurigia (dell' Allacci) austre
  a farne menzione. Poche trampe certamente si trouano
  di queste due Commedie a parte dall' altre opere del
  Macchiavello; ma in una libreria, o nell'altre finalmente si trouano. Queste però del Giunti, che si opertanto caristime; e tanto più, guanto Peremplare, che
  ne tengo, è di somma conservazione e bellezze. È inol.

nolité opportuno di avvettire a questo luogo, che tra le opere del Macchiavelli impresse in Perezua, per Gio. Bastista Pasquali , 1769. vol. 8. in 8. trovasi intrusa una Commedia e senza tristo, assegnara al Segretatio Fiorentino, quando con miglior fundamento si attribuisce dal Farsetti [Bist. Masorcripter T. I. Pag. 108.) a Francesco d'Ambra, aggingnendo ivi esso Farsetti alcune correzioni che avrebbero dovuca aver luogo, dietto al confronto di essa stampa col testo a penna da lui posseduto.

- RIME, senza alcuna nota (Livorno). 1798.
- Sono tra queste Rime i DECENNALI ed i CAPITOLI altengari nel Vocabolario. Lo possego per singolar coriendell'amico editore uno de soli edulci esemplari di queste
  Rime impressi a parte, e non cuntilari. Egli mi regalò
  pure una NOVELLA del Macchiavelli impressa a parte nel
  1796. In 8. E. questes, e quelle mi sono tanto più care,
  mi teago onorato, si tratta poi di ghistornie che non si
  possono assporare mediante il idenaro.
- MAFFEI (GIOVAMPIETRO). ISTORIE DELLE IN-DIE ORIENTALI tradotte dal Latino in Lingua 1. Toscana da Francesco Serdonati Fiorentiao; con una scelta di Lettere scritte dall'Indie ec. Firenze, Giunti, 189. in 4. L. 30.
  - Le 4, prime éarte comprendono il frontisphio, e la d'edicareria dello sampatore Commo Gionti, a Virgisio Orsani Duca di Braccisno. Seguono la Teorie dell'Istorie, e quella delle Lettree, che occupano catte 22, non numerate. La numerazione dell'opera arive sin alla pag. 990, dopo la quale stanno 3, carte contenenti un lungo Errere, il registro, e la data.
  - † -- le stesse. Bergamo, Lancellotti, 1749. Vol. 2. in 4. L. 16.
  - Buona e diligente edizione, che fa onore alla stamperia Callistina, della quale ho già fatto qualche cenno anche all'articolo Alamanni, Girone il Cortese, 1757.

MA-

MAGALOTTI (LORENZO) Vedi Saggi di Naturali Sperienze.

MAJANO (DANTE DA) RIME. Stanno con Rime Antiche, 1527.

MALESPINI (GIACHETTO) Vedi Malespini (RI-CORDANO).

P11.15.

MALESPINI (RICORDANO) ISTORIA FIORENTI-NA, insieme con l'Aggiunta, o sia Continuazione di essa 'fatta da Giachetto di Francesco Malespini suo Nipote, sino all'anno 1286. Firenze, Giunti, 1,508. in 4. Raro. L. 24.

Ha in princípio 8, carte non numerate con frontripirio, dedicazione degli atampetori al G. D. Conimo, avviso al lettori, e la Tavola de Nomi delle Carsae di Firençe ricordate nell'Istoria: 1 Ortava carta è bianca. L'istorio occupa car. 88, e la pagina con cui termina, che per ervore sta segnata 173, dev'e sosree corretta in 175. In fine è la Tavola delle Cure più mesabili di carte 8, nell'ultima delle quali stanno il ergistro, l'impresa, e la glata.

- la stessa. Firenze, Giunti, 1598. in 4. L. 12.

Ha 8. carte in principio. Seguono pag. 225. numerate, e terga dell'ultima carta comincia la tavola, che occupa 13. pagine non numerate.

la stessa. Coll' Aggiunta della Cronica di Giovanni Morelli. Firenze, Tartini e Franchi, 1718. in 4.

Mancano in quest'edizione, di cui ha avuto cura il Can. Antonmaria Biscioni, la dedica de' Giunti, ed il loro avviso a' lettori, che si leggono nelle antecedenti; ma del rimanente è riuscita più corretta delle medesime.

MANNELLI (AMARETTO) CRONICHETTA. Sea con Cronichette Antiche, 1733.

MARSILJ ( Luigi ) Vedi Isaac .

MARTELLI (LODOVICO) OPERE POETICHE. Firenze, Giunri, 1548. in 8. L. 15.

- enter . Fix (

18/2. 1

- Nelle quattro prime catre, oltre al frontispizio, ai legge un sonetto del Varchin in lode del Martelli, e la dedica di Gio. Gaddi al Card. del Medici. Seguono 160. catre numerate. Tra queste, la catra 60. hai il frontispizio i Srange, di Ladovico Martelli in lade delle donne; e la catra 117, un aitro frontispizio: Tallia, Tragedia: e. A terge dell' ultima carta comincia l'indice, il quale, coll' Errata e la data, occupa cara. 4. non numerate.
- RIME BURLESCHE. Stanno con Berni Rime Burlesche, 1555, e 1723.
- MARTELLI (VINCENZIO) RIME E LETTERE. Firenze, Giunti, 1563. in 4. L. 22. P. VII. 2.4.
  - Molto bella edizione . Ha 4, carte în principio con frontispizio, e dedica di Baccio Martelli a Ferrante Saneverino Principe di Salerno. Tutt'il rimanente volume è di car. 70.; ma le Rime, e le Lettere hanno separata numerazione di pagine.
- MAURO Rime Burlesche. Stanno con Berni Rime Burlesche, 1548, e 1723.
- MEDICI (LORENZINO) l'ARIDOSIO, Commedia in prosa. Firenze, Giunti, 1593. (non 1595. come nel Vocabolario) in 8. Raro. L. 16.
  - Il libretto è di 88, pagine numerare, compreso il frontispizio, e la dedica di Vincenzio Budrago, a Girolamo Serdini. Nella Libr. Capponi vi legge, che Vincenzio Budrago
    attampò questa Commedia in Lotes d'an. 1988, in 81
    che fia comporta anche in producto del la dizione di Lucne del comporta del composito del la composito del composito del la composito del la composito del composito del la composito del composito del la composito del composito del la composito contro costati. Il quale per arrogante gibivanti la bitarria avea guaste e malconce le migliori antiche statue di Roma.
  - MEDICI (MAGNIFICO LORENZO DE') POESIE VOL-GARI, col Commento del medesimo sopra al-

ual- T. X. 3

cuni de suoi Sonetti. Vinegia, in Casa de figliuoli di Aldo, 1554 in 8. Rato. L. 22.

Il volume è di 200, catte, e 3, alla fine per l'Errese, la cottocerizione, e l'Ancora. A maist termipari di quert' elizione,
e è l'unica delle Patrie del Magnisco, manson eni foglio
O quatre Contramette à billa, della pez, co; rin a tutta le
111., le qualit, per streme due alquano licenzione, Paolo
Manuzio, she era astrai di deliesta cercirone, come sitre
cue trasspe il dimartrano, fere leure via dalle capie « de
gii erano rimatet invenduet. Egli rifece passi faglio « lo
ridutte dalle cato carte alle quatre. La mancane; si riconnecte della summerajona della pagine che vi sta in alte
C Zeno Note il Fontanini ). Le quatgro Cannontte che
si trovano neggii estemplari perfetti cominciano come segue:

O uaghi ecchi amorosi - - car, 103 tergo Ben ch'io tida, balli, & canti - 109 tergo E convien ti dica il nero - - - 110 Vna donna auea disire - - - - 110 tergo

Tra queste quattro Canzoni le due prime, che non sono sconcie in modo alcuno, e sono assai brevi, furono già perintero tistampate nell'edizione di Bergamo, 1760; ma le altre due più licenziose mancano anche in essa ristampa.

estesse. Bergamo, Lancellotti, 1760. in 8. L. 6.

Questa ristampa, più corretta e più accresciuta di quella d' Aldo, merita d'essere tenuta in grande stima. L'anonimo editore (che non è l' Ab. Serassi come abbiamo in Bravetti) rende conto nella sua prefazione delle cure che si prese Sebastiano Muletti per collazionare la edizione Aldina con un testo a penna esistente presso lo Zeno, e scritto di mano di un Segretario di Lorenzo de' Medici quattro anni dopo la sua morte. L' Ab. Serassi vi ha aggiunte alcune lezioni varianti delle stanze, che sono le poesie più maltratrare ; e di più il Catalogo delle opere, e le Testimonianze intorno al Magnifico Lorenzo. Le altre illustrazioni, e le Memorie attenenti alla vita sono dell' editore anonimo. Si fece di quest' edizione, e di quella delle Rime Sacre un' ottima ristampa nel 1763. in due volumi col titolo seguente : Poesie del Magnifico Lorenzo de' Medici , in questa edizione nei luoghi mancanti e soerretti compiute, e alla vera lezione ridotte. S'aggiungono le STANZE IN LODE DEL-LA NENCIA, i BEOMI, le RIME SPIRITUALI, e altre Poe-

for i quelle

sie inedite con alcune Memorie attenenti alla sua Vita, Testimonianze ec., Bergamo, Lancellotti, 1763. vol. 2, in 8. gr.

-- RIME SACRE, unitamente a quelle di Madonna Lugrezia sua Madre, e d'altri di sua Famiglia, raccolte, e d'osservazioni corredate per Francesco Cionacci. Firenze, alla Stamperia nella Torte de' Donati, 169o, in 4, Raro. L. 22.

Ha pagine 30. di Osservazioni preliminati del Cionacci, e pagine 80. delle Rime dei Medici.

-- le stesse . Bergamo , Lancellotti , 1760. in 8. L. 6.

Gli elogi che dal Bravetti si danno a quest' edizione spettano alla ristampa sopraccennata del 1763, in vol. 2. in 8, non essendo la presente che una pura copia dell'edizione del Cionacci, 1680. in 4.

P. 1V. 2

Nell'Antionazione 184, avvertono i Vocabolarist, che delle Rime Spirituali se ne trovano varie antiche edizioni. Queste, che è bene unire alla ristampa di Firenze sopraccennata, poichè nella compilazione del Vocabolario non si vede quale stampa sia stata adoperata, sono le seguenti:

- LAUDE .

Otto Laudi. Stanno nella Raccolta citata all' Art.

Belcari, ed impresse ad istanza di Ser Piero
Pacini da Pescia, in 4.

La nous Landa, che si legge nella Raccolta del Cionacci, manca certamente in quella del Pacini; Payrà egli forte trasta da qualche alera antica edizione di Laude, che non bo veduto, ovvero da qualche MS. (Bravetti):

- QUATTRO ORAZIONI, OVVETO CAPITOLI.

Il Cionacci ne cita un' impressione antica, fatta per Ser Francesco Buonaccorsi.

† - RAPPRESENTAZIONE de'SS. Giovanni e Pao-



lo, e di S. Gostanza. Firenze, Bonaccorsi, senz' anno, in A. Assai rara.

E' la più antica edizione, ignota all' Allacci, e registrata dal Farsetti nel Catalogo delle Commedie Italiane da lui possedute .

- la stessa . Firenze , Zanobi da Prato , 1547. in 4.
- Il Bravetti, dietro a quanto riferi il Cinelli nella Biblioteca volante ( Tomo III. pag. 305. ediz. Ven. 1746.), tenne questa per la più antica edizione, ed aggiunse quanto se-gue: Questa nella Drammaturgia dell' Allacci della nuova stampa si dice essere in ottavo; e ad essa un' altra edizione l'aggiugne di Firenze, 1555. in 4. A queste, tre altre ne seguono pure di Firenze in 4. cioè del 1571. ad istanza di lacopo Chiti ( Car. Lib. Capponi pag. 253.); del 1582 presso Giovanni Baleni , che sta nella Zeniana ; e del 1588, presso lo stesso Baleni, la quale tengo fra a miei Libri ( Bravetti ) .
- CANZONI A BALLO, insieme con quelle di Angelo Poliziano e di altri autori . Firenze, Sermartelli, 1562. in 4. Rarissimo. L. 66.

Opuscolo che suol mancare alle Collezioni più doviziose. E' di sole 38. pagine.

- le stesse, con la Nencia da Barberino, e la Be-

ca di Dicomano, composte dal medesimo Lorenzo, nuovamente ricorrette. Firenze, senza nome di Stampatore, 1568. in 4. Assai ra-Que Bromplaro della ro.

mente impressa nel 1553. in 4. senza luogo e nome del-

Belitierit centraffetta Il libretto è di 42. pagine. Benché nelle stampe di queste molto gentili, naturali, e legisdire Canconerte da noi ca B. Sambal, known wature Ciole le edizioni suddette, ed altra antecedentele'duc carte infine , ol'attro serga. 1. Sambal, Varie &

D. V. Od. 7.

lo stampatore) non si trovi notato quale sia di Lorenzo, e quale del Poliziano, tuttavia da un Codico della Ghie quaie aer l'ostgano, rustavus au un cource actui vui-stana, segnate num. 233. si vede, che trastene XVII. del Poliziano, tutte le altre sono del Magnifico. Così scri-ve l'Ab. Serassi. Ma noi affermiamo di tenere appresse di noi l'indice dei Capi-versi di tutte le Cançoni a bai-

lo, come esistono in un testo a penna, che si conserva nella Libreria Riccardiana di Firenze, nel qual testo al Poliziano ne sono attribuite otto, ventiquattro a Bernardo

Giamballari, un Cauto dei Romiri a Bernardino della Bercia, le dire tutte di nutro Lorenzo, Sicone nel numero, corì nommeno nella sortanza si accordano dei tutto le Cangoni di un MS. con quelle dell'altro (Catalogo delle opere di Lor. de' Medici pag. XXXII. Ediz. di Bergamo, 2963,). Aggiune inolite il Bravetti, che quantruque il frontippito attribuisca la Beca a Lorenzo de' Medici, ella legenda le Prefizione al Margante del Pulici, ediz. 1932. pag. penultima ; e l' Ercolano del Varchi, car. 292. ediz. di Frenze, 1932.

- STANZE ALLA CONTADINESCA in lode della Nencia, insieme colla Beca di Luigi Pulci. Firenze, 1622. in 4. L. 44.

Nell' Indice del Vocabolario si cita in primo luogo l'edizione di Firenze , 1568 , che sta dietro le Canzoni a ballo , e di poi la presente 1622, a cui va aggiunta la Beca di Luigi Pulci. Quest' opuscoletto è di car. 5. stampate, e l'ultima bianca. Ha nel frontispizio: La piacevole e bella Historia della Nencia da Barberino , e della Beca , con un legno che rappresenta un uomo armato, che ha per mano una giovine. In fine si legge: Stampata in Firenza a vincontro a Santo Apolinari l'anno 1622. Così estrema è la rarità di quest' edizione, che il Farsetti dopo di aver fatto le più scrupolose indagini per procurarsela sospettò (Prefaz. al Caralogo de' Libri Italiani pag. IX.), che tanto questa, quan-to la Sporta del Gelli, 1622. in 8, e la Frottola di Luigi Pulci, 1600. in 4. non esistessero, e fossero per isbaplio citate dai Vocabolaristi . Un'altra edizione, senz' alcuna data, trovasi registrata nella Libreria Capponi col titolo: La Nencia da Barberino ( Stanze alla Contadinesca), Firence, alle Scalee della Badia (seng' anno ) in a, che non apprei dire se fosse quella steria che ora conservasi nell' illustre Biblioteca di S. Giustina di Padova, e che sembra fatta in Firenze. Ha il frontispizio come segue: La piacevole & bella historia della Nencia da Barberino . Et della Beca . Seng' alcuna data , in 4 . E' di car. 5. stampate coll' ultima bianca, come nell' edizione allegata. Oltre alla stampa in legno del frontispizio, vedesi al fine della Nencia un' altra stampa con due petsone che danzano, ed uno seduto che suona .

- la GIOSTRA. Sta con Ciriffo Calvaneo.

COM-

- COMPAGNIA DEL MANTELLACCIO. Vedi Compagnia ec.
- SIMPOSIO, o i BEONI. Sta con Burchiello Sonetti, 1568, e con Berni Opere Burlesche, 1723.

MEMORIE DEL CALCIO. Vedi Bardi.

MENZINI (BENEDETTO) Rime di vari generi.

V. 3. Firenze, Tartini e Franchi, 1731-32. Vol. 4.
L. 50.

- L'Indice del Vocabolario cita l'edizione di Firenze del 1770.

  in 4, la quale ha per titolo Rime a, lin logo di Opre, come si legge nella presente, ed è in 8. Siccome però si al-lega l'edizione de l'Errain e Frenchi, con lono resta luogo a dubitate che non sia la presente, giacchè l'altra in 8, è attat impressa da Notatens e Moucke. A quest'edizione in 4, cooperò Francesco del Teglia Accademico Fiorentino, di cui l'à lunga et enudia Prefazione.
- † le stesse : Firenze, Nestenus e Moucke, 1730-31-34. Vol. 4. in 8. L. 32.
- Il volume primo porta l'anno 1730, il secondo e terzo 1731, ed il quarro 1734. A quest'edizione prestò particolarmen e ajeto il Canonico Antonmaria Bisticoni, e nella Prefazione al volume quarto si nota, che vi sono compresi de' componimenti inoditi, i
- SATIRE. Senza nota di luogo, ed anno, in 4. L. 6.
- Sono impresse con una sola antiporta, ed il libretto è di 80, pagine numerate.
- le stesse. Leida (Lucca) 1759. in 8. L. 10. Quest' edizione è articchita di note di Antomaria Salvini, di Antomaria Biscioni, di Giorgio Van-der-Broodt e d' altri celebri autori; ed ha un Ragionamento sulla necessità e utilità della Satira di Pier Casimiro Romolini,
- Li Li Le stesse . Napoli , Gaetano Rota , 1763 cin 4 L. 12. Vi sono le annotazioni postume di Rinaldo Maria Bracci , e d'al-

d'altro autore; e quest'edizione è da tenersi in gran considerazione, principalmente per le varie lezioni aggiuntevi sopra un testo a penna,

† MESUE (GIOVANNI) Volgarizzamento del Libro della Consolazione delle Medicine. Per Giovanni Vurster di Kempten, 1475. in foglio. L. 80.

Asserince il Farsetti (Billier, Mennerista, Tem. I. pag. 24). che la traduzione di questo tratatto, dell'altro dello stesso autore sepre le Medicine perticolari, è la stessa che pet testo di lingua citasi nel Vocabolario, ceme nei ci atticu-remme cal paragone degli etempli allegati alle vote Castrittano de la compania dell'altro dell'altro

MONALDI (GUIDO) DIARIO. Sta dietro alle Storie Pistolesi, 1733.

MONTEMAGNO (BUONACCORSO DA, il Vecchio, e il Giovane) PROSE e RIME con Aunotazioni, ed alcune Rime di Niccolò Tinucci. Firenze, Giuseppe Manni, 1718, in 12. L. 5.

Il/Tinucci è uno de' vecchi Poeti mentovato' dall' Allacci nell' Indice de' Rimatori antichi. Quest' edizione devesi a Giambattista Casotti, ed è migliore delle vecchie stampe.

I Compilatori dell'ultima impressione del Vocabolario dicono, che queste Rime furono stampare più valore di so più lasgói, ma che è loro ignoto di quale edizione si vulestero i passati Compilatori. Essi hanno più commamente citata la suddetta stampa di Firenze, 1713, ma è da avvertire, che la prima e artissina edizione usci in Roma, per Autonio Blado, 1530, in 8. (v. Pilli j. ed è pur assi trata quella che abbiamo di rea della propositione di rea con la compilato del propositione del propositio

Downey Good

1567. in 12. Buona e più copiosa d'iliustrazioni d'ogni altra è poi la moderna stampa fattane in Cologna, nel 1762. in 8. per opera di Vincenzio Benini Colognese, letterato di chiarissima fama.

MORELLI (GIOVANNI) CRONICA. Sta con Malespini Istoria Fiorentina, 1718.

MOTTI DE' FILOSOFI. Stanno con Boezio, 1735.

# NARDI (IACOPO) Vedi Del Bene.

NERI (ANTONIO) ARTE VETRARIA. Firenze, Giunti, 1612 in. 4.

Sono 4 carte in principio, allé quali seguono 114, pagine numerate; e 3. carte in fine colla Tevole de Capitoli.

NOVELLA DEL GRASSO LEGNASUOLO scritta in pura Toscana favella, ed ora ritrovata vera Istoria da Domenico Maria Manni, da esso illustrata, e coll'ajuto de buoni testi emendata. Firențe, sența nome di Stampatore, 1744, in 4.

E' quella stessa Novella che trovasi impressa nel Boccaccio de Gionti, 1976, in quello di Aldo, 1923, e fra le quattro aggiunte all'edizione allegata di Firenze, 1972. E' stata altra volta separatamente stampara, e de così littolo di un esemplane esaminato da un diligente mio amico: Novella de Mierzes, 1976, in 4. Sono de Carte non numerate, e sta nel frontispizio una stampa in legno relativa all'argomento della Novella.

NOVELLE ANTICHE CENTO. Bologna, nelle Case di Girolamo Benedetti, del mese d'Agosto, 1525. in 4. Assai raro. L. 66.

Nell'Indice del Vocabolatio si legge: Talvotra sono state cieste le Cento novelle della stampa antica, cioè di quella fatta fare in Bologna da Carlo Gualteruzzi, alcune della quaquali come diverse da qualle comenstre mill'edizione del Giunni (1573), prisè questa onita tampa in qualebo pieso (1573), prisè questa onita tampa in qualebo pieso (1573), prisè questa onita tampa in qualebo pieso (1573), prise acc. Quanno alla describine ed quest' assi raro volume è da avvertire, che le 6, prime carte hanno il frontispito colle seguenti sole parole LE CIRTO NOVELLE ANTIKE, indi la lettera di Carlo Gualteruzzi a Monsignor Gono Gherio Vescovo di Fano, è l'indice delle Novelle. Queste sono poi comprese in carte 40 numerate, nell'ultima delle quali stano il registro, e la data. Termina il volupe con una carta in cui sono gli Errori che stampando il roso fatti, e dun carta bianti sono fatti, e dun carta bianti

† - le stesse, senz' alcuna data, in 4. Rarissime. L. 80.

Fotte a cagione della sua grande tarità non sarà stata o conocituita o adoptata quest' edizione dai Vocabolariti. È in curattere rotondo simigliante a quello dell'edizione 1525, ma per avviou di Apostolo Cenco è più antica. È composta di 9, fogli da A sin a 1, tutti quaderni, eccetto l'ultimo, che ètrano. Il tero comincia alla segnatura B. In fine ha Finir, e nulla più. Le diversità che in questa, e nell' altra stampa sopracistra s'i aciontiano in confronto delle potteriori edizioni, provengono da alcuni passi che per buoni e dovori tiquardi fistono poi omessi:

--- le stesse. Firenze, Giunti, 1572. in 4. L. 16.
Questa bella edizione ha in principio 14. carte non inmerate,
colla prefazione de Gionti, la lettera del Gustleruzzi, la
tavola delle dirharazioni, e la Travola delle Nevulle. Il
testo è di 165, Cper ibaglio di numerazione segan. 154, pasgune numerate, e l'ultima cetta ha il registro, la data,
e l'impresa Giuntina. Quest' edizione a coresciuta di
quattro Novelle, le quali però allo stille, e agli errori sensono del più moderno, secondo il Battoli end suo Terse e
Divisto del mon si può. La quarta Novella è actita da
Lionardo d'Artezzo, secondo il Mantoli ella sua Storia del

P.V. 7.

† -le stesse. Firenze (Napoli) 1724 in 8. gr. L. 10.

Decamerone .

Ristampa fatta sulla precedente de Giunti. E' bella e corretta, ma sarebbe molto più pregevole, se omessa non vi si fosse la lettera di dedica scritta dal Goulerozzi, e la dichiarazione di alcune voci antiche che trovansi per entro il libro.

1. VI. 21.

٠...

† -- le stesse, Firenze, Vanni, 1772-78. Vol. 2. in 8. L. 12.

Dobbiamo quest' edizione alla diligenza di Domenico Maria Manni, che la corredò ed illustrò di copiose note infine ad ogni Novella. Alcune moderne ristampe ne furono fate, di minor pregio però dell'edizioni sin qui registrare.

ORIGENE, OMELIA. Sta con Passavanti Specchio di Penitenza, 1725.

OTTONAJO (GIAMBATTISTA) CANZONI, OVVETO Mascherate Carnascialesche: Firenze, Torrentino, 1560 in 8. L. 20.

Turt'il volumetto è di 104, pagine numerate, compreso il frostispicio, e l'ultima pagina in cui si vote replicata il astanpa dello stemma Mediceo che tata nel frontispizio. Di guert' edizione, fatta per cura di Panlo dell' Ottonajo Canonico di S. Lorenzo, e fratello dell'autore, si parla lungamente nella vista del Lasto, premassa lale une Rime, don cartino di propositione della vista del Lasto, premassa lale une Rime, don cartino difficio prettato di presi fratello depo mener. Pad Caretto Carnaccialeschi.

† OVIDIO LE PISTOLE, tradotte in prosa. Senz' alcuna data, Edizione del Secolo XV. in 4. Rarissima. L. 88.

E'il Volgnitzamento dal Vocaboliziti allegato sopri tuti a penas. Riporterò le concrezioni sull'editione presente fatte dal Chiurisa. Ab. Morelli nella Biblioteca Pinelliana: E'impretto queste fibre cas canestree tonde, zunea anmeri, e tenga richiami, cas registro contenunte le prime parole de fogli, poste noll'ultima sana. Dal celabre Murcher Megligi nei Tradutreri Italiani (pag. 67, ) si riferites un'edicione di queste Pirole in prose italiane, fatta di Sitra Riestringer, a Rustinger; il quale già è nore, obe assa per tempo cessità la trempa. In Mapil. Se, quere ria un etemplate di quell'oligiquae, is non la saprii decider; percesché trèbece in sutre il restame il livio tel d'attima comercazione, le galime due carte prò non sono sì instate, the son si pous cardent nell'una o enell'altra attroit.

una voita tiata il nume di Ristinger, come v' ra in quelle dal Meffie vedato; e dur si a queste non i vezge, percèd ne sia tiata levato: o pure in quest' exemplare la temperare non metters ii tuo mone, e la metterse poi; con esempia che non è attovo, sia alra exemplari. La per altro attevo, che il caractere uisco dal Riestinger nelle Regole della Cancellaria Romana di Papa Piolo II, e nel Sesto Aurelio Vittore, sibri latini referii in queste Biblioteca alli numeri 1000. e 2649, è offatta diverso da quella delle Prisad di Oudini, e con esta dell'antico moniferio di constituto. Comunque por sia, il Volgaticamente e quel mediatimo, che ciesti per testo di lingua nel Vocabelario degli decademici della Crusca (Biblioteca Pinelliana Tom. IV, n. 2542.).

I Compilatori del Vocabolario allegarono sopra testi a penna i Volgarizzamenti delle Meramorfori d'Ovidio de Libri de Anre Amandi, e del Libro de Remedio Amoris, ma le antiche versioni a stampa; che ci restano di queste opere, non hanno punto che fare con quelle

che sono dai Vocabolaristi allegate.

alladic volgarizzato. Varo de 1810.4. P.11.22.

# ANDOLFINI (AGNOLO) Trattato del Governo della Famiglia. Firenze, Tartini e Franchi, P. IV.

La vite del Pendolfini è escritte da Vespatiano da Bisticci.
Dietro all'opper sta impresso il libro allegato dai Compilatori della Crucea, e intitolato: ROSAJO DELLA VITA, e cella perfazione si possono leggere le particolatità
di questo testo di lingua. Avvestono i Vocabolaristi, che
si sono alcone volte eserviti di quest designo del Pandolfini, ma che i mumeri aggiunti agli esempli cerrispondoso
pre la più a qualti della pogine del testo a penna, protrè
mon avcummo la stampate, se mon dopo estre molte inaltressa la strampa del pestense Vessibaliro.

PASSAVANTI (IACOPO) lo SPECCHIO DI VERA
PENITENZA. Firenze, Sermartelli, 1585.
in 12. L. 12.

Ha 8. carre in principio, con frontispizio, dedica di Lionardo do Salviati al Cavaliere Baccio Valori, e Prolago. Seguono 386. pagine numerate, e la tavola in fine di 6. pagine.

-- lo stesso a miglior lezione ridotto, con un' O-MELIA DI ORIGENE volgarizzata. Firenze, Vangelisti, 1681. in 12. L. 8.

Contiene S. carte in principio, il testo di 412. pagine, e la tavola in fine in 4. carte. Nel frontispizio non v'è l'anno, ma trovasi nella data della dedica del Sen. Alessandro Segni Consolo dell' Accademia Fiorentina al G. D. di Tosenna.

- lo stesso, coll' OMELIA DI ORIGENE, e il PARLA-MENTO tra Scipione e Annibale tratto da T. Livio, e volgarizzato dal Passavanti. Firenze, Tartini e Franchi, 1725. in 4. Col ritratto dat Passavanti.

Ottima edizione, che devesi all' Ab. Antonmaria Biscioni, e di gran lunga superiore in merito alle due precedenti, essendosi collazionata sopra di esse, e sopra un pregevole ed antichissimo testo a penna.

PAZZI (ALFONSO DE') Rime Burlesche. Stanno nel Vol. III. Berni Opere Burlesche, 1723.

Nel Farsetti Bibliot. MSS. (Tom. 2. pag. 203.) si registra un codice con Rime di quest' autore, nel quale oltre alle stampare nella suddetta Collezione si contengono altre poesie assai scherzevoli e giocose, e spezialmente scritte contro il Varchi. Abbiamo pur dello stesso Alfonso de' Pazzi qualche Canto insertito nella Raccolta de' Cantici Cannacialezcia, 1,550.

PECORONE. Vedi Giovanni Fiorentino .

PETRARCA (FRANCESCO) CANZONIERE, e TRIONFI ovvero Capitoli, corretti da Antonio Cambi Importuni. Lione, Rovillio, 1574. in 8. picc. Rara.

Le 24 carte non numerate, che precedono il Canzoniere, contengono la lettera del Rovillio a Margherita de Burg Lioneso, con quattro lettere missivo e responsive di Alfonso Cambi

r. 1x . j.

bi Importuni , e Luc' Antonio Ridolfi , ed una lettera di Francesco Giuntini a Lodovico Domenichi. Segue una breve vita del Petrarca, indi alcuni componimenti in suo onore, l'Extraiet du Privilege, ed i ritratti del poeta, e della sua Laura. Il Canzoniere comincia colla numerazione dalla pag. 19. che continua sin alla pag. 587. (per erro-re però numerata 538.). Segue la Tavola delle Desinenze , e quella de' Sonetti e Conzoni in 25. carte non humerate, e termina il volume con 2, carte bianche . Si osservi che gli esemplari non siano mancanti dalle pagine 207. a 210. contenenti i sonetti contto la Corte di Roma. La Tavola di tutte le Rime è impressa in un volumetto separato con nuovo frontispizio. Questa ha 294. pagine numerate, ed altra tavola in fine delle Voci vidoste sotto le cinque lettere vocali , che occupa « carte senza numeri .

· In quest'edizione è ertata la numerazione de' sonetti dal num. 55. che dovea essere segnato 54. sin alla fine ; ma i Voça-bolaristi nelle loro citazioni hanno corretto sempre questa numerazione. I Fratelli Volpi rendono conto di molte altre magagne delle quali è zeppo il libro per colpa dello stam-patore. Dietro alle rime vi sono alcuni sonetti e canzoni di Giacomo Colonna, Giovanni de' Dondi, Guido Cavalcanti ed altri al Petrarca, pure allegati nel Vocabolario della Crusca, e poi ristampati anche nella edizione Cominiana.

- lo stesso. Padova, Comino, 1722, in 8. L. 22.

'I Vocabolaristi, oltre ad essersi serviti di quest'edizione, hanno citato sopra questa sola srampa la Frottela, che è posta a pag. 362. Vi si legge inoltre la Vita del Petrarca scritta da Monsig. Beccarelli con annotazioni, il suo Testamento . la sna Donazione della Libreria alla Repubblica di Vinezia, ed un Catalogo delle principali edizioni che sono state fatte del Canzoniere .

t -- lo stesso. Padova, Comino, 1732, in 8. Col ri-· tratto dell' autore. L. 18.

Questa seconda edizione Cominiana è fatta con maggior diligenza dell' altra . Vi sono mutazioni di alcune cose risguardanti l'ortografia; varie lezioni tratte da un antico codi-ce, e l'aggiunta di alcune annotazioni e testimonianze. Il Catalogo delle vecchie edizioni, che in questa si trova, è più arricchito e più emendato di quello dell'edizione

lo stesso. Coll' aggiunta di varie lezioni . e di



una nuova Vita dell'autore. Firenze, all'Insegna d'Apollo, 1748. in 8. Col ritratto del Petrarca. L. 6.

- Fu annusziara quest'edizione, dataci dal Canonico Bandini, e dal Manni, come di merito superiore, e con emendazioni nel testo fatte coll'ajuto di codici przuzio saimi; mai il Serassi riconobbe in seguito, che non etano da ammettersi molte variazioni, introducti, e ch' egli non volle judizionamente adottare nella sua ristampa eseguita in Bergamo nel 1732.
- † -- lo stesso, con illustrazioni inedite di Lodovico Beccadelli . Verona, Giuliari, 1799. Vol. 2. în 8. picc. L. 10.
- Se all'e sattezza della correzione tipografica, e ad una maggior eleganza di forma avesse pouto presiedere l'illustre editore Sig. Cons. Ab. Jacopo Morelli, a cui dobbiamo questas recente tiatampa correstata d'una sua dortisma prefizione, asarebbe essa riussita copra d'ogni altra stimabile ed accu-grata. Vi sono emendazioni attorizzate con testi a penna, e col confronto della ratissima editione di Padova, 1497a. in foglio, e d'ill' Aditiar editione, 1798. In 80.
- Il maraviglioso Canzoniere di Messer Francesco, che continua a format la delizia degli animi colti e gentili , si pubblicò quasi innumerevoli volte, ed alcuna fiata tenne in esercizio illustri tipografi, i quali con belle edizioni tributarono omaggio al lirico sublime, procacciarono fama a se stessi, e apprestarono alle biblioteche ornamento non ordinario. Sarebbe troppo lunga opera . e fuori del mio instituto se volessi dare minuto conto delle sole più antiche stampe già divenute preziose, e delle quali si hanno copiosi ed accurati Cataloghi Mi ricordo di averne vedute alcune nell' illustre Biblioteca Nazionale di Brescia, dove esiste, rra le altre, la prima di Vindelino da Spira , Venezia. 1470. in foglio, ringentilita in ogni canzone e sonetto con antiche miniature dilicarissime, che i varj soggetti dal poeta trattati esprimono con leggiadria. Barrolommeo Valdizocco esegui un' edizione in Padova, 1472. in foglio piccolo sobra un autografo, ed in essa, per avviso del Ch. Morelli, quantunque non manchino molti e grave errore de stampa, pure sosto

rozzo sembiante quasi da per tutto v'è conservata l' originale e nativa scristura, e con buona fede rappre-sentata (Prefaz. al Petrarca Ediz. di Vetona, 1799.). La stampa fattasi in Venezia nel 1473. senza nome e luogo di stampatore, in foglio, è un'opera di Nic-colò Ienson, che per il candore e solidirà della carta, per la nerezza ed eguaglianza dell'inchiostro, per la bellezza de' caratteri, per l'eleganza della distribuzione e forma del libro ricorda ai moderni tipografi di Parma, di Parigi, di Birmingham, che Ienson è stato il padre e il maestro dell'arte loro. Aldo Manuzio pubblicò il Petrarca in Venezia, 1501. in 8, con le cute del gran Card. Bembo, e in grande conto è da tenersi quest'edizione . Oltre ad essere state le poesie emendate da moltissimi errori nelle precedenti stampe corsi, vi acquistarono esse piena conformità all'originale, e della propria eleganza adorne comparirono per la prima volta, merce l'opera di que' della più bella letteratura veraminte benemeriti uomini , Bembo e Aldo , accuratamense posta; di maniera che va ella riguardata come il fondo d'ogni buona ristampa (Morelli l. c.). I bar-bari e strani Commenti di Antonio da Tempo, del Filelfo, di Girolamo Squarciafico imbrattarono le molte edizioni del principio del secolo XVI. alle quali succedettero poi quelle illustrate dal Velutello, dal Longiano, dal Gesualdo, dal Daniello con dicerle poco colte, troppo diffuse e nojose. Lodovico Dolce e Girolamo Ruscelli impresero a correggere le elegantissime stampe del Canzoniere dateci dal Giolito, dal Valgrisio, e da altri, ma si allontanarono sempre dalle migliori lezioni, e meno stimabili riuscirono le edizioni loro di quelle dateci dai figlinoli di Aldo . Intanto Lodovico Castelvetro intraprese in Basilea nell' anno 1582, una stimatissima edizione in 4; ed il suo Commento essendo riuscito sopra ogni altro di merito superiore; rese l'opera assai ricercata, e molto rara quest'edizione. Ho detto a suo luogo quant' occorreva intorno all'edizione del Rovillio allegata dai Compilatori del Vocabolario, e niente mi resta a soggiugne-re sull'edizioni del Petrarca del secolo decimosetti-... mo, giacche l'autore uscì allora fuori di moda, ne potea più lusingare l' interesse e la fama d'uno stampatore. Nel principio del secolo ora scorso si pubblicò

il Canzoniere in Modena, Selieni, 1711. in 4. aggiugnendovi le Considerazioni di Alessandro Tassoni, ele Annotazioni di Girolamo Muzio, e di Lod, Ant.
Muratori, edizione che fia allora applanditi s, e che si riprodusse in Venezia, Celeti, 1727. in 4. Vennero in seguito le rimonatissime Gominiane edizioni, dopo le
quali si esgul quella di Venezia, Zatta, 1756. Vel.
4. in 4. colla sposizione del Castelverto, colla via
dal Petratras scritta da Monsig. Beccadelli, la vita del
belle figure in ame di marzoni, e con altri fregi o
magnifiche. Dell'edizioni più recenti s'è parlato, più
nagnifiche. Dell'edizioni più recenti s'è parlato, del
ch. Bodeni, 1790. Vel. 2. in 8. is sta ora imprimendo
una magnifica edizione in Piña, con quello streso lusso tipografico, con cui è trara già stampara la Divina
Commedia di Dante Alighieri.

P. V. 27

P. VIII. 15.

† -- VITE DE PONTEFICI ed Imperadori Romani volgarizzate. Senza luogo e nome di Stampatore (Ginevra) 1625. in 4. L. 12.

Nel Vocabolarie al cita un testo MS. delle Fire despi Unmini Illustri, ma è stato conservato, che a diversi paga in trovano le voci citate sopra quest'edizione, di cui decsi no conseguenza far capitale. E ristampa da latra edizione fatta in Firenze, apud Sandlum Isachum de Ripali, sud vegu in fa. picc. che la in fine una nota dell'edizore, in dea latri sin all'amos 1498. Col titolo di Vite degli Unmini Illustria di M. Francesco Pererre ciste una buona edizione di Venezia, Gregori, 1537, in 8. senza far cenno di altre fatte anteriormente, o posteriormente alla medelania.

- ALCUNE RIME, Vedi Bonichi.
- PROSE. Stanno in Prose Antiche, 1547.

PILLI (Niccolo') Raccolta di Rime antiche. Roma, Antonio Blado, 1559. in 8. Assai raro. L. 40.

Niccold Pilli è il raccoglirore di questo prezioso volumetto, il quale non contiene che le Rime di Cino da Pistoja, e quelle del Montemagno impresse separatamente. Le prime

hanno due carte in principio, una con frontispizio e tergo due sonetti di Gio. Battiria Fortegorri a M. Niccolò Prilir, e l'altra con dedica del Pilli a Niccelò Gaetano di Sermoneta Card. di Santa Chiesa, in cui è la data. Sergono 44, carte numerate, ed una con Privilegi del Duchi bianca. Le Rime del Montemagno contengon 4, carte in principio non numerate, con frontispizio che è pure senza data, e da terge un Sonetto del Cav. Sellori; indi la dedica di Niccolò Pilli a Francesca de i Medici Principe di Fiornez, e di Sirna. Seguono 16, carte numerate, nel temagno, tutti impressi in carattere corsivo più grosso di quello adoprato nelle Rime di Cino de Pisto di Grosso di quello adoprato nelle Rime di Cino de Pisto di Cino del Pisto del Cino d

#### POETI ANTICHI. Vedi Allacci.

### POLIZIANO (ANGELO) STANZE e la FAVOLA d'ORFEO.

- Oltre all'edizione Cominiana, 1728. che contiene le sole Stanze, i Vocabolaristi indicano di aver citate alcune altre delle migliori edizioni, ra le quali possono considerasi le seguenti come migliori e più accreditate:
- STANZE incominciate per la Giostra del Magnifico Giuliano di Pietro de' Medici. Padova, Comino, 1728. in 8. gr. L. 7.
- Nell'Indice del Vocabolario è per errore segnata quest'accurata edizione in forma di 410.
- † le stesse. Sen? alcuna data, in 4. L. 16. Ricorda il Bravetti un' antica rittampa in 4. da esso veduta tra i libri del Ball Fasterii. Pottebbe forse estere la seguente, che sembra appartentre al principio dei secolo XVI. Ha nel frontispito. La Cistra de Guiriono de Medici. Richarda ad imprimera a Platene de Benedetti, dell'editione del quale parterò in fice di quest'a articol. 1. Opuscolo hi le segnature a' sino a d'quaderoi, fuori dell'ultimo foglio ch'è terno. Non ha numerazione, ed in fine ai legge; Finiticono le Sanne della Giestra di Giulium de Medici. spratoriata, del della Giestra di Giulium de Medici. spratoriata, de belle compatte de Mester Aug de de Montrepia.

ciano: & insimue con queste la festa di Orpheo, & altre gentilezze, chiste certamente dilettevole; & vapbe, come chi leggierà parà chiaramente comprendere. Ricorda il Bravetti anche un'edizione di Venezia, per Zorzi di Rucomi Milanete, 1513. in 8.

- le stesse. Venezia, Aldo, 1541. in 8. L. 6.
- E' quest' edizione più nitida e corretta di altre fatte precedentemente, e fu adoprata pet l' edizione Cominiana 1728.
- † le stesse. Firenze, Bartolommeo Sermartelli, 1568. in 8. L. 6.
- S'incontra per lo più quest'edizione colla Manuziana, ed ha una dedica dello stampatore a Bernardino di Niccolò de' Medici, che su ristampata nell'edizione Cominiana 2763.
- † -- le stesse. Bergamo, Lancellotti, 1747. in 4. L. 6. Bella edizione in 4. grande, e nitidi caratteri. Ha la vita del Poliziaco seritta dall' Ab. Serassi; e vè è aggiunto il Poemetto della Ninfa Tiberina di rancesco Maria Molza.

Le stesse. Padova, Comino, 1751. in 8.gr. L. 6.

Ebbe cura di quest'edizione il celebre Ab. Serassi, il quale si servi di un'antica stampa, colla data di Frienge, 1510. in 4. per nuovamente collazionaria. Avvertono i Volpi nel loro Catalogo delle Varie edizioni delle Stanze, che della presente si sono impresse una sopia in prezamena per i Sigg. Volpi 25. in cara surabina, 100. in cura range, e 200. in cara grande detta DAL 50LE; oltre quelle vidinarie.

- le stesse, colla Giunta dell'Orfeo, e di altre Poesie. Padova, Comino, 1765. in 8. L. C.

Ottima căiriome fra le moderne, nella quale la Sance son ridate, ca vincamo di varie antiche disjoini, alla loru vera lezione; cell' aggiunea dell' Orfo, e di altre este valgari del Poliziono, non più stampare. L' Als Serasti n' l' delisere, il quale ha premetta la vius del Poliziono ritoccasa; e musuomenti illustrate, adornando di varielzioni, tratte da un cadice in carsa perena della Libertia Chiziana di Roma, ed aggiungendovi alenta leggialitici me poesie dell' autore tretso, prete dal medetimo Codice (Bravetti).

+ 4 le

- † le stesse. Parma, co' tipi Bodoniani, 1792. in 4.
- Splendidissima ristampa nella quale si è inserita la lettera di Alessandro Sarzio premessa all' edizione di queste Stanze, e della Favola d'Orfeo, fatta in Bologna nel 1494. in 4.
- † le stesse. Firenze, nella Stamperia Granducale, 1794. in 4.
  - Si sono per quest'edizione, ch'è pure magnifica, riscontrate di nuovo le Stanze co' testi migliori, e diligentemante ricorrette.
  - † LA FAVOLA D'ORFEO. Firenze, per Gianstefano di Carlo da Pavia a' stanza di Ser Piero Pacini da Pescia, 1513. in 4 picc. L. 8.
  - Su quest'edizione, che contiene anche le Stanze ed altre poesie, i fratelli Volpi eseguirono la seguente loro tistampa.
  - la stessa. Padova, Comino, 1749. in 8. L. 4.
    Riuscì questa ristampa migliore d'ogni altra precedente. E'
  - Riusci questa ristampa migliore d'ogni altra precedente. Es da avvertirsi, che alcune volte si trova unita al Ciclope d' Euripide tradotto da Girolamo Zanetti, ed alcune volte è impressa separatamente. Gli esemplari impressi senza il. Ciclope hanno un Avoertimente dello itamparore, e la Testimoniame del Menkriuc che non si leggono negli altri.
  - † -- L'ORFEO, Tragedia illustrata dal P. Ireneo Affo. Venezia, Giovanni Vitto, 1776. in 4.
  - II P. Afó ebbe la gloria di scoprire questo Componimento interro e perfetto, e con grandi diversità da quello che si era per l'avanti stampato. Lo pubblicò sopra un codice Reggiano, da esso esamianto, e conformato con altri codici; e lo illastrò con un cultura perfazione con controlo della concon un controlo della controlo della controlo della conregolare che in lingua notora sia stato composto.
  - Le Stanze elegantissime del Poliziano, e la Faydla d'Orfeo furono molte Volte, e s pezzialmente nelle più antiche edizioni, impresse unitamente. Tale si è una senza nora di lugo, anno, e nome di stampatore in 4, essttamente descritta dal Ch. P. Audifredi (Spesimen Edit.

dit. Sec. XV. pag. 392.), il quale conghiettura, che sia anteriore all' edizione di Bologna , per Platone de Benedetti, 1494. in 4, ed a questa il Ch. P. Affo (Pref. all'Orfeo, Tragedia) vuole all' opposto che debba restare il pregio di essere prima edizione. Nella stampa Cominiana, 1765. si dà il Catalogo di alcune delle principali edizioni di queste operette del Poliziano, ma non ne veggo in esso Catalogo ricordata una fatta in Venezia , per Manfrino Bono da Monferrato , 1504. adi XVI. de Marzo, in 8. la quale tengo ora sott' occhio. E' scorrettamente e goffamente imprest sa, ma contiene in fine una Canzone ( la quale però non ha il nome del Poliziano, come non lo hanno nemmeno le altre precedenti già note ) piena di grazia e di leggiadria, che non ho trovata impressa nelle moderne ristampe Cominiane, ne in qualche altra vecchia edizione da me esaminata. Essa comincia:

Io son costretto poi che vuole Amore, Che vince e sforza tutto l' universo, Narrar con umil verso, La gran letizia che m' abbonda al core ec.

Potrebbe darsi che în alcun' altra stampa a me ignota si contenesse la suddetta Canzone, e che non avesse poi voluto il Volpi ristamparla per essere scritta con qualche espressione e sentimento troppo vivace e li-

cenzioso . CANZONI A BALLO . Vedi Medici (Lorenzo ) .

PRATO SPIRITUALE volgarizzato da Feo Belcari.

E' citato questo Volgarizzamento, come le altre Opere di Feo Belcari, senza indicazioni di testo a stampa, o a penna adoprato.

- Sta colle Vite de' Santi Padri . Venezia drea Muschio, 1565. in 4. con figure.

E' una delle miglioti, ossia delle meno scorrette edizioni, e per tale riconosciura da Domenico Maria Manni nella Prefazione alle Vite de' Santi Padri, nuova edizione di Fitenze Tom. I. pag. 15.

Secondo l'opinione del Bravetti non sono meno buone due altre edizioni fatte dai Fraselli Guerra, pure colle Vite de' Santi Padri, in Venezia, negli anni 1585, e 1580. in 4. Queste edizioni hanno sul frontispizio: nuovamente da M. Giovan Maria Verdizzotti del tutto riformate, corrette, O emendate, cost intorno la lingua, come intorno alle cose, & espurgate da infiniti errori Oc. L'opera prestatavi dal Verdizzotti, il quale, quantunque lodi il volgarizzamento di Feo Belcari, pure spacciasi come quasi nuovo traduttore, che si è servito d'uno sule semplice e facile, ritenendo però alquanto della naturale eleganza et., non ha che sempre più allontanato dalla sua antica purità il testo di Feo Belcari, e quindi poco conto può farsi di queste edizioni . Sarebbe stato desiderabile, che il Manni avesse aggiunta la ristampa anche del Prato Spirituale, ossia Prato Fiorito alla sua ottima edizione delle Vite de' SS. Padti fatta in Firenze negli anni 1731-32, tanto più, che questo Prato Spirituale forma il volgarizzamento del sesto libro delle medesime Vite.

PROSE ANTICHE di Dante, Petrarca, e Boccaccio, e di molti altri nobili e virtuosi ingegni . Fiorenza, appresso il Doni, 1547. in 4. Rato.

Opuscolo di sole 80. pagine numerate. Avanti al frontispizio sta un'elegantissima incisione in legno rappresentante Dante, Petratra e Boccaccio di maestrevole disegno ed intaglio. L'ultima pagina ha un'altra diversa incisione col nome dello stampatore.

PROSE di Dante Alighieri, e di Messer Gio. Boccacci . Firenze , Tartini e Franchi , 1273.

Le Annotazioni che illustrano quest'edizione sono opera di Anton Maria Biscioni. Contiene anche la Vita di Dante scritta dal Boccaecio, e che su prima impressa colla Vita Nuova di Dante, Fir. 1376. in 8.

PROSE FIORENTINE raccolte dallo Smarrito. Firenze, all'insegna della Stella, 1661. in 8. Parte Prima.

Court Court

La patte prima contenente Orsejoni è composta di toni sei; la patte seconda contenente Levisoi è composta di toni cinque; la parte terra contenente Gose giessor è composta di toni due; la parte quarta contenente Lessere è composta di toni due; la parte quarta contenente Lessere è composta di toni quattro. E' da avvertiras, poi de quest'opera furono ristampati i sei primi volumi; e seguono le avvertenze più necessarie per distinguere le diverse edizioni.

#### NELLA PARTE PRIMA.

VOLUME I. intitolate, PARTE PRIMA VOLUME PRIMO .

Prima edizione. Ha nel frontispizio l'impresa del fruilone, e la prefazione non numerata.

Seconda edicione. Ha nel frontispizio una cifra, e la prefazione numerata.

#### VOLUME II.

Prima edicione . Ha nel frontispizio : Parte Seconda del Vo-

Seconda edizione. Ha nel frontispizio: Parte Prima Volume Secondo.

In ambedue queste edizioni le Orazioni del Cara collà data di Lione sono impresse in diverso carattere, ed in altra tipo-grafia. Inoltre esiste una terza edizione di questo volume essguita sulla esconda, ma sul frontrispizio ha impresso una cifra, in luogo d'un vaso di fiori ec. che sta nell'altre, e la disposizione delle pagine è differente da paga, soo. sin al fine. Le Orazioni del Cara con la data di Lione sono, stampate simili attri l'iltramente volomir, 'e non con catattete diverso, come si è fatto nelle due edizioni-anteriori.

VOLUME III. inticolato , PARTE PRIMA VOLUME TERZO.

Prima edizione. A pag. 80. il fine dell'Orazione terza è di 20. righe, e sotto l'ultima riga pendono tre fregietti. Seconda edizione. A pag. 80. il fine dell'Orazione suddetta è di o, righe, e sotto l'ultima pendono due fregietti. VOLUME IV. intitelate . PARTE PRIMA VOLUME QUARTO .

Prima Edizione. Ha nel frontispizio la data 1720. Seconda edizione. Ha la data 1731. Si legge inoltre in questa seconda edizione una Avertimento, in cui gli editori rendono conto delle loro cure per rendere più emendata la ristampa di questo volume.

VOLUME V. intitolate , PARTE PRIMA VOLUME QUINTO .

Prima edicione. Ha nel frontispizio la data 2722. Scennda edicione. Ha la data 1738. Si legge anche in questa ristampa un Avvertimento, in cui si rende conto delle giunte ed emendazioni fattevi.

#### NELLA PARTE III.

#### VOLUME PRIMO .

Prima edizione. Porta il titolo di Parte Prima Vol. Serto, contenente Cicalate, e la data 2723. La prefazione finisce alla pag. XXXI.

Seconda edizione. E' intitolata: Parte Terza Volume Primo contenente cose giocore. Porta la data 1722, e la Prefazione finisce alla pag. XXX.

Si avverta che ad alcuni esemplari della prima edizione fu cambiato il frontispizio, regolandolo come nella seconda, tranne la data, dove si ritenne il 1723.

Tutti questi diligenti essmi furono fatti da un mio amico, dalla sagacità del quale ho tatto molto profito per rendere qua e là più emendata questa mia Operetta. Dietro a quanto poi si è dinotato, gli scrupolosi anatori de 'este tid il ingua portanno avere una acorta per l'icondecre i loto esemplari delle Prote Florentine, che sogliono revavati in commercio in in commercio in interesta della commercio in interesta della commercio in volumi Querto e Quinto, ritatinguali con gliutre de emendazioni quantonque nosa ida tacetta, che melle ristampo sogliono travatsi degli errorti, i quali poi non esistono nelle prime edizioni;

PUCCI (ANTONIO) RIME. Stanno in Rime Antiche, 1527.

PULCI (LUCA) CIRIFFO CALVANEO, E IL PO-VERO AVVEDUTO di Bernardo Giambulla-

٠,

- ri, Poema in ottava rima. Venezia, Pietro de' Niccolini da Sabbio, 1535. in 4. Assai raro.
- B' composto di IV. libri . Sono car. 139, non numerate, ed una bianca . L'ultima da una parte ha la fine del Poema con la data della stampa: In Vinegia nelle Case de Pietro de Nicco-lini da Sabbio. Nelli anni del Signor MDXXXV. del mese di Octobre, e dall' altra parte ha due sonetti di Criffo Cal-vaneo al Lectore. Nel frontispizio di queato romanzo in ottava rima si legge, che il primo libro è opera di Luca Pulci, ed il resto è composto da Bernardo Giambullari; e così pure sta notato in principio del secondo libro. As-sai difficilmente si trovano esemplari di quest'edizione che è di nuovo riformata e ristampata sopra un'anteriore del 1518. in 4.

- lo stesso (diviso in Canti sette), con la Giostra di Lorenzo de' Medici, e con le Pistole del medesimo Pulci in versi. Firenze, Giunti, 1572 . in 4. Raro . L. 24.

- Questa seconda edizione, che ha Il poema diviso in sette canesta seconda corzione, ene na il porma divisio in settic can-ti, e che è sitata qualche rara volta citata da' Vocabolari-sti, contiene soltanto la ristampa del primo libro del Pul-ci, ed ha poi in aggiunta le Stanze fatte dal medesimo per la Giostra di Lorenzo de' Medici, e le sue Epistole, scritte ad imitazione delle Eroidi di Ovidio . Il libro ha 2. carte in principio non numerate contenenti, titolo, dedica de' Giunti alla Duchessa di Bracciano, e tavola delle Pistole. Seguono pag. 122, l'ultima delle quali non numera-ta; e termina l'opera con una carta in cui sta il registro, e la data. Le Pistole non furono dai Vocabolaristi allegate, e quest'edizione delle medesime è fatta dopo alcune altre rarissime edizioni antecedenti, che si trovano rammemorate nella Libreria Capponiana, e nella Biblioreca dell' Haym.
- PULCI (Luigi) IL MORGANTE MAGGIORE . Venezia, Comin da Trino, 1546. in 4. Con figure . Assai raro : .
  - Al principio vi sono quattro carte col frontispizio e la tavola non numerate. Poi carte CXCIX, numerare dell' opera . In fige una coll'impresa dello stampatore da una parte, e nulla nell' altra .

-- la

lo stesso. Firenze, nella Stamperia Sermartelli , 1606. in 4. L 30.

Le prime 8, carte non numerate contengono il frontispizio col ritratto del l'ulci intagliato in legno, la dedica delle stam-patore al G. D. Cosimo, l'Avviso a' Lettori, e la tavola delle materie. Il Pocma è di pag. 390, num-rate. L'ultima carta ha il registro, e la data. I Compilatori del Vocabolario hanno per lo più adoperata quest' edizione, quantun-que asseriscano che in molti luoghi è alserata, e talora vi manchino delle ottave .

- lo stesso . Firenze (Napoli), 1732. in 4. Col ritratto del Pulci . Quest' è edizione intera, e dai Vocabolaristi giudicata la più

corretta di ogni altra. Le antiche edizioni di questo Poema sogliono essere di grande rarità, e tanto più sono ricercate quanto che in molti luoghi differiscono notabilmente dalle poste-riori ristampe. Si legga la descrizione di un'edizione senza data in 4. piccolo riportata dall' Audifredi (Spec. Edit. Sac. XV. pug. 395. ). Nella Pinelliana ( N. 2001. ) si registra altra edizione pure del Sec. XV. senza data, in faglio piccolo, in cui il Pgema è senza divisione di Canti, stampato in bel carattere tondo, a due colonne, ognuna delle quali contiene quativo ottave : non si veggono numeri, ne richiami, ma bene v'è il registro. Quanto alle molte altre edizioni fatte con data, sono da consultarsi, Fontanini, Zeno, Haym, Panzer, ed anche de Bure; quantunque prenda quest' ultimo grossi abbagli nel giudicare del merito, e dell' importanza delle medesime.

FROTTOLA. Firenze, Zanobi Bisticci da S. Apollinari, 1600. in 4.

Opuscolo di quattro sole carte, e la di cui rarità è così estre-ma, che dubitò il Farsetti della sua esistenza, come si è veduto all' articolo: Medici, Stange alla Contadinesca . 1622. Il frontispizio è come segue : Frottole di diversi Autori Fiorentini, cosa piacevole e ridicola con due Capitoli e un Sonetto d' amore dell' altissimo Poeta Fiorentino, Nuovamente ristampata. În fine si legge: În Firenze per Za-nobi Bistisci, a S. Apollinari l'anno 2600, in 4. Cqmineia; Īο

Le vo dire una frottola Ch'io ho nella collottola Tenuta già gran tempo.

La seconda ha il titolo: Frossola seconda di Luigi Pulci. Comincia:

> Le galee per quaracchi Dieron le vele al vento Giunsono a salvamento ec.

- SONETTI . Vedi Franco (Matteo).

la BECA. Sta ivi, e con Medici Canzoni a ballo, 1568, e con Medici Stanze alla Contadinesca, 1622.

RACCOLTA di XI. rare, e celebri Commedie. Vedi Teatro Comico Fioremino.

REDI (FRANCESCO) OPERE.

Delle Opere di questo grand'uomo si citano nel Vocabolario diverse ediționi di Firențe, e non si dichiara poi precisamente l'edizione, sennon delle Lettere, e de'Consulti Medici. La nota volante di pugno di Apostolo Zeno, che servi al Bravetti per dichiarare quali edizioni s' abbiano a tenere per citate, e che ho io pure avuta in copia mercè le cure cortesi del mio carissimo amico Sig. Ab. Mauro Boni, non mi pare che possa éscludere qualche altra buona edizione in essa nota non registrata ; tanto più che l'autore medesimo ha molte volte approvato e le prime, e le ultime edizioni che si sono fatte in Firenze sotto a' suoi occhi, come vedremo in seguito.

-- ESPERIENZE intorno alla generazione de-

gli Insetti, scritte in una Lettera a Carlo Dati. Firenze, alla Stella, 1668. in 4. Con figure. L. 16.

H. A. carte in principlo, cité antiporta, c'instingialo, la trasha un metro dall'una e l'altra parte, la quarta è literas. L' opera è di 218, pagina numerate. Seguono 20, tavole in rame. L' autore stesso ha riconosciuto buona quest' edizione, trovandosi allegata nelle Amneracioni al suo Dirirambo dell'edizione di Fienze, 1885, in 4.

le stesse. Quinta Edizione. Firenze, Pietro Matini, 1688. in 4. Con figure. L. 16.

Sono 2. carte in principio, una col frontispizioly del altra con due motti. Seguono 177, pagine numerate, le quali contengono varie figure comprese nella stessa numerazione. In fine sono annesse 29, tavole incise in rane. Questa quinibilità del control del c

OSSERVAZIONI intorno agli animali viventi, che si trovano negli animali viventi, Firenze, Matini, 1684. in 4. Con figure.

L. 16.

Le 4. prime carte sono senza numeri. Segue l'opera di pag. 232, numeraté. Des isolitre contentre questo volume 26. tavole incise in zame. Vedesi in quest'edizione l'impresa dell'Accademia nel Prontispizio incisa in zame; e dopo le parole Prime dell'Indice il resto della pagina à bianco. - Qualche Prime dell'Indice il resto della pagina à bianco. - Qualche prime dell'indice il nicio della prime dell'andice il nicio della Cartinio Hallucchi.

† - le stesse. Colla medesima data. L. 16.

Quest' è edizione diversa dalla precedente, ma fatta colla stessa data, e nella stessa forma. Distringuesi facilmente dall' impresa dell' Accademia nel frontispizio che è ingiusa in legno, e non in rame come nell' ultima edizione. Dopo il Fine dell' Indice termina la pagina con un rabecto.

- ESPERIENZE intorno a diverse cose naturali, e particolarmente a quelle, che ci sono portate dall' Indie, scritte in una Lettera al P. Atanasio Kirker. Firenze, all' insegna della Nave, 1671. in 4. Con figure.

L. 12.

P.11-

- Ha 4. carte in principio, cioè una bianca, antiporta, frontispizio, e una con motti latini. Seguono pag. 132. numerate a e 6. tavole incise in rame.
  - le stesse. Firenze, Matini, 1686. in 4. Con figure. L. 12.
  - Sono 2, carte in principio. Seguono pag. 222. numerate, e 6. tavole incise in rame;
- OSSERVAZIONI intorno alle Vipere. Fir. all' insegna della Stella, 1664. in 4. L. 8.
- Sono 91. pagine numerate, dopo le quali segue una pagina colla sola impresa del frullone. Termina il volume con due carte, la prima cioè con le Revisioni del Libro, e la seconda coll' Errata.
- † -- le stesse. Fitenze, Mațini, 1686. în 4. L. 8. E' compresa în 66. pagine numerate. Questa ristampa riuscl più corretta dell'antecedente, la quale ha avuto bisogna di un lungo Errase Cerrige.
- LETTERA sopra alcune Opposizioni fatte alle sue Osservazioni intorno alle Vipere. Fir. all'insegna della Stella, 1670. in 4. L. 4.
  - † ... la stessa . Firenze , Matini , 1685 . in 4. L. 4. Opuscolo di 31. pagine numerate , e l'ultima colle revisioni del libro . Edizione egualmente bonoa che l'aitra del 1670 , e registrata anche dal Fassetti nel Catalogo de testi di Lingua .
  - LETTERA intorno all' invenzione degli Occhiali scritta a Paolo Falconieri, Firenze, Matini, 1690. in 4. Raro.

Opuscolo di 15. pagine numerate.

- BACCO IN TOSCANA, Ditirambo, con Annotazioni. Firenze, Matini, 1685, in 4. L. 16.
- Le 4. catte in principio contengono antiportal, titolo, e motti diversi. Il Ditirambo occupa pag. 46. Le annotazioni, e gl'indici comprendono pag. 264. numerate. In qualcho exem-

F 171. 7.

T. 11.23.

7.111.24

D 11 0

esemplare vi è aggiunto il ritratto del Redi inciso da Adriano Halluech.

-- lo stesso. Firenze, Matini, 1691. in 4. L. 1

Il numero delle carte in principio, e nel Ditirambo, è simile all'edizione antecedente. Le Annotazioni, e gl'indici occupano paga 521 numerate. Questa ristampa ha le note accupano paga 521 numerate. The septembre della consultationa della consult

- SONETTI. Firenze, nella Stamperia di S.A.R. presso Ant. Brigonci, 1702, in foglio. L. 15.

Sono 60. Sonetti pubblicati per ordine del G. D. Ferdinando, e con grande magnificenza impressi da una sola parte del foglio, con un'antiporta incisa in rame, e molti altri fregi.

- LETTERE FAMILIARI. Firenze, Manni, 1724, e 1727. Vol. 2. in 4. L. 16.

Queste stesse Lettere portano altresì il titolo di Opere di Franecte Redi Tomo IV, e V. compiendo, e d accompagnando i tre tomi di queste opere stampati in Venezia, Erte, 1712. I Consulti Medici formano il sesto, e settimo tomo.

Le Lettere del Redi sono scritte con amena ed elegante semplicità di stile, e con ammirabile chiarezza. Sono un perfetto modello per chi voglia apprendere il vero e naturale modò che aver debbono le lettere familiari secondo l'usq de' nostri tempi.

- le stesse. Tomo Primo nuovamente stampato. Fir. Manni, 1731. in 4. L. 8.

La ristampa di questo volume contiene qualche aggiunta. Nel 1779. si eseguì in Firenze una nuova edizione delle Lettere del Redi, colla giunta di quelle che si sono potute raccogliere dopo le stampe suddette.

-- CONSULTI MEDICI. Firenze, Manni, 1726, 1729. Vol. 2. in 4. L. 16.

L'editore raccomanda nella prefazione la lettura di questi Connulti, buni per chiunque ama le grecie più verzore e più uaghe che abbia la notrea reclissima favella; e buoni alrettanta per quei professeri nevelli, che addestrar si que glio-

P.V.32.

P. T. 1.

P. VII

F.1 4.

Manual Tax

gliono a descrivere istorie mediche, ed a porre già con felicità di espressione e con chiarezza i suoi pareri .

Colle stampe di Piero Matini di Firenze uscirono pure in luce gli Opuscoletti seguenti del medesimo autore: Osservazioni intorno a quelle gocciole, e fili di vetro,

che rotte in qualsisia parte, tutte quante si stritolano. Esperienze intorno a quell' acqua, che stagna subito tutti quanti i flussi del sangue, che sgorgano da qualsisia

parte del corpo. Lettera di Tommaso Platt intorno al Veleno delle Vipere.

Tutte queste piccole Dissertazioni formano un libricciuolo in 4. di pag. 23. numerate, senz' alcuna data, e con un'antiporta intitolata : Opuscoli vari di Francesco Redi ..

- Esperienze intorno a' Sali fattizi. 4. senza data.

Opuscolo di sole 8. pagine numerate, e della medesima stamperia di Piero Matini .

Nella ristampa di tutte le Opere del Redi fatta in Vemezia, Enz., 1712. e segg. si ha la Vita dell'autore accuratamente scritta dall'Ab, Salvino Salvini; e l' Orazione d'Antonmaria Salvini recitata ne' funerali celebratigli dall' Accademia della Crusca . Più copiosa d'ogni altra riuscì la recente edizione di Napoli, a spese di Michele Stasi, 1778. vol. 7. in 8. ma per la stampa, e per la correzione non regge punto al confronto di quelle sopraccitate.

RICETTARIO FIORENTINO. Firenze, Eredi di Bernardo Giunti, 1567. in foglio.

Ha 6. carte in principio non numerate; la prima contiene un' antiporta in rame, la seconda il frontispizio, la terza e quarta la dedica de' dodici Riformatori, la quinta l'avviso ai Lettori e la divisione dell'opera, e l'ultima la dedica de' Giunti . Seguono pag. 246. numerate, e la tavola del Ricettario di carte 9. non numerate. Sono in fine impressi in diverso carattere tondo più piccolo gli Ordini dell' Arte de' Medici e Speziali in carre 16. senza numeri , l'ultima delle quali è bianca; nell'ultima pagina stampata v'è il regi-stro, e la data. Quest' edizione è bellissima.

- lo stesso. Firenze, Giunti, 1573. in foglio. L. 22. I Vocabolatisti citano l'impressione 1173; ed in fatti quest' ediedizione ha l'anno 1573. nel frontispizio ; ma in fine si legge l'anno 1574.

- lo stesso. Firenze, Cecconcelli, 1623. in foglio. L. 22.

P.I. 10

Sonorin principio 6. carte non numerate, l'ultima delle quali bianca. Segue l'opera di pag. 296, e la tavola di car. 9, ed una bianca; gli Ordini ec. sono di car. 14. senza numeri.

- lo stesso. Firenze, Vangelisti, 1670. in foglio. L. 22.

Ha 4 carte in principio. Seguono pag. 281. numerate. Una tavola di 7. carte, ed una bianca; gli Ordini ec. di car. 14. Quest' esemplare dee pur contenere due carte in fine non numerate coile Correzioni della Stampa.

r4. on

- lo stesso. Firenze, Cecchi, 1696. in foglio. L. 20.
In principio sono 4. carte, la prima delle quali è bianca. Se-

In principio sono 4. carte, la prima delle quali è bianca. Seguono pag. 286. numerate. La tavola Ordini ec. è di car. 23, nell'ultima delle quali è il registro, l'impresa, e la data. A tutre le suddetre edizioni hatmo ayuto ricorso i Vo-

A tutte le suddette edizioni hanno avuto ricorso i Vocabolaristi, perciocche questo libro è stato supplito ed emendato ogni volta che è stato ristampato.

RIME ANTICHE, o sia Raccolta di Sonetti, Canzoni, ed altre Rime di diversi Poeti antichi P. VIIII
Toscani, divisa in undici Libri. Firenze, Eredi di Filippo Giunta, 1527. in 8. Raro. L. 24.

Il titolo di quetto libro è corre segue: Sonetti e Cançani di divorti antici dittori Tascani in dividi contra settici dittori Tascani in dividi Clima di Priso Libro uno - Di Guido Casalacani Libro uno - Di Donte de Maisana Libro uno - Di Guido Casalacani Libro uno - Di Donte de Maisana Libro uno - Di Forno te di Maisana Libro uno - Di Forno de Maisana Libro uno - Di Guido Casalacani Libro uno e Di Donte de Maisana Libro uno - Di Guido Casana si con adaza de di no lango avviso di Bernardo di Gionta agli Amastri de la Torena Rime. Segue il registro, e la data. Per errore ata scritto al Hontispitio Libri dicci in luogo di undici, come veramente sono, e per errore si annunzia un Libro di Canzoni e Sonetti renze some d' Autore, poichè nella maggior parte di queste composizioni è impresso il nome del poeta a Gui appartengano.

I principali autori che al trovano in questo volumesto raccolti sono Dance Alighieri, Cino da Pistola, Guido Cavalcanti, Dante da Majano, Fra Guittone d'Arezzo, Franceschino degli Albiri, Espaigli Detrit, Guido delle Colonne Messinese et. Un'estate gli Detrit di Constanti del Guido del Periode del Production professione della Colonne del Co

- † le stesse. Venezia, Cristoforo Zane, 1731. in 8. L. 8.
- E' divenuta alquanto rara anche questa ristampa, la quale è stata arricchita di aggiunte, e di un'ottima prefazione che merita d'essere letta.
- RIME ANTICHE. Stanno nel Conti la Bella Mano, 1595. e 1715.
- RIME attribuite a Roberto Re di Gerusalemme . Stanno in Bonichi Rime antiche, 1642.
- RINUCCINI (OTTAVIO) LA DAFNE, Rappresentazione in versi. Firenze, Marescotti, 1600 in 4. Raro.
  - Opuscolo di sole 12. catte non numerate. l'ultima delle quali ha un' impresa intagliata in legno col motto de potente de vule. Si vettà nell' Appendice ricordata una ristampa di questo Dramma, e di altri Componimenti, fattasi accutatamente in Liverae nel 1802 i se. Della sola Despa: li moderno editore impresse un unico esemplare in pergamana per la Collestone pretiosa de' Libri Italiati dell' egregio Cavaliree Sign. Co. Giullo Bernardino Tomitano di Oderzo, il quale di si fatte preziosità è grande amatore.
  - ROBERTO Re di Napoli . Vedi Bonichi .

ROSAIO DELLA VITA. Sta in Pandolfini, 1734-RUCELLAI (GIOVANNI) LE API, Poemetto illu-

strato colle Annotazioni di Roberto Titi. Firenze, Giunti, 1590. in 8. L. 10.

Sta colla Coltivazione di Luigi Alamanni impressa in quest'

anno. Principia il Libro con 4 catte non numerate, e continua con pag. 308. numerate. Termina con 2. carte, in una delle quali ata il registro e la data, e nell'altra l' impresa Giuntina. A pag. 239, dopo la seconda riga, mancano nove versi che risguardano il celebre poeta Giorgio Trissino, e dei quali potendosi dare una sinistra interpretazione in disonore del Rucellai, e del Trissino, è stara fatta un'apologia in una Lettera del Can. Giovanni Checozzi diretta a Gio. Antonio Volpi, impressa nella ristampa Cominiana di questo Poemetto colla Coltivazione dell' Ala-manni, Padous, 1718. in 4.

Nell'anno 1539. s'impresse per la prima volta il Poemetto del Rucellai, e nello stesso anno furono eseguite due edizioni, una furtivamente in Firenze, senza nome e luogo dello stampatore in 8, ed altra in Venezia, per Ĝio. Antonio de' Nicolini da Sabbio, 1539. anno fattasi anche in Roma. L'ultima buona edizione di questo Poemetto con note si ha nelle Opere di M. Giovanni Rucellai , ora per la prima volta in un Volume raccolte , Padova , Comino , 1772. in 8. ed ha anche un ritratto dell'autore .

RUSCELLI (GIROLAMO) Vedi Franzesi.

RUSPOLI (FRANCESCO) RIME BURLESCHE. Stanno nel Vol. III. Berni Opere Burlesche, 1723.

ACCHETTI (FRANCO) NOVELLE. Colla data di Firenze (forse Napoli), senza nome di Stampatore, 1724. Vol. 2. in 8.

Si crede quest' edizione eseguita in Napoli per opera di Mon-signor Giovanni Bottari. E' noto che tre edizioni diverse portano questa medesima data, due delle quali sono spurie. I contrassegni principali per distinguere l'edizione originale dalle due copie sono i seguenti :

La prima e legittima edizione ha costantemente gli U majuscoli vocali col pedino, ed un mellone inciso in legno, stampato in fine delle Testimonianze intorno al Sacchetti. Una delle ristampe, cioè la più infelice e scorrerta, è farta in car-

ta giallognola simile alla prima, e force nella stessa cirtà, od ha qli U simili, ma non ha il mellong. L'alta contraffazione, che credesi eseguita in qualche città della Toscana, e force in Lucce, è in carta migliore, moi co corretta, e di ha gli U senza il pedino: e quest'ultima

conserva il mellone come nell'originale .

Convine inaire avvertire, che al della prima come della ter-2a dell'one esistono alconi pochi esemplari, i quali non hano le tante mutilizioni che a'incontrano in turti gli altri. Quelle mutilizioni che sogilono essere comuni si trovano nella parte prima a pag. 58-79-133-754; e nella partte seconda pag. 32-133-167-169; Le mutilizioni poi particolari soltanto ad alcuni esemplari della prima edizione si vegnon nella parte prima a pag. 193-167-180-184-191-199-206-211-220-221, e nella parte seconda a pag. 4-43-54-74-199-167.

- † le stesse . Londra (Livorno) Bancker, 1795. Vol. 3. in 8. L. 22.
- Ottima ristampa molto corretta, ed in cui è interamente riformata l'interpunzione.
- CANZONE. Sta nel Conti Bella Mano, 1194, 1714. ec. Nel Vocabolario si ciano anche LET. TERE, ed una di queste è allegata sulla stampa dietro alle Novelle della suddetta edițione 1724.
- SAGGI DI NATURALI ESPERIENZE fatte in Firenze nell'Accademia del Cimento , descritti dal Sollevato: Firenze, Giuseppe Coechini, 1666, o 1667. in foglio. Con figure. Raro. L. 32.
  - Sono R, carte in principia non numerate. Seguono CCLXIX. pagine regnate con numeri romani. Indi x. carta coll Frenta, 1. colla Tavala del Sommari delle materie, y. coll' Indice, ed i. ni fine colla revisioni, e il Aspertimento al India che Inglamento delle revisioni, e il Aspertimento al India che Inglamento delle revisioni compresso il agena essenzia in con con india con controlo della colla colla

nell' altro esemplare la data della debita, che corrisponde all' antiporta dell' Opera, ha ra, Luglio 1667, e così jure le cossure in fine sono dei mesi di Settembre, e Ottobre 1667. E poi da osservare, che non manchi il celebre ritratto di Ferdinando II. il quale accompagna la dedica, inciso da Francesco Spierre di Nancì, e lodato dal Baldinucci.

--- gli stessi. Firenze, Gio. Filippo Cecchi, 1691. in foglio. L. 22.

P. I. O.

E intampa della prima edizione. Dopo la CCLNIX, pagine della materia seguono, carte contenenti tavola, ed indici; r. carta cella revisioni, e l'Aspurrimento e l'abras; l'Utilma carta è biando. Si ritrova qualche esemplare impresso in carta grande, e quindi di maggior valore. Avvette il Bravetti, che fu staggio sure rapmas mell'Indice e de Tersi l'edizione del 1692, in vece del 1691, nel qual sono versamont fo fatta la strappa.

Sono li suddetti Saggi purgatamente scritti dal Sen. Co. Lorenzo Magalotti (il Saltevato, e non il Saltetio, come per isbaglio si legge nel frontispizio del Libro riportato dal Bravetti). Segretario allora dell'Accadenia del Cimento, aperta sotto la protezione del Principe Leopoldo, poi Cardinale de' Medici.

D 1111 0

† SALLUSTIO, della CONGIURA CATILINA-RIA e della GUERRA GIUGURTINA Libri due volgarizzati da Fr. Bartolommeo da S. Concordio. Firenze, Jacopo Grazioli, 1790. in 8. L. 7.

Era questo Volgarizzamento citato nell'Indice del Vocabolario sopira testi a penna, e senza far menzione del traduttore, che non era allora noto. Buona edizione si è questa, in cui si leggono anche le memorie intorno alla vita di Frate Bartolommeo da S. Concordio.

-----

SALVIATI (CAV. LIONARDO) AVVERTIMENTI della Lingua sopra il Decamerone . Venezia, Guerra, 1584. Vol. Primo; e Firenze, Giunti, 1586. Vol. Secondo, in 4. L. 30.

Contiene il primo tomo 16. carte in principio non numerate, le quali racchiudono diversi indici, dichiarazioni, e tavole, e tra queste molto interessante è la Tavola degli Scrit-

n-

tri Tortani del miglior recolo; del quali il fa giudicia e poregone in querto Volume e. Indi comincia l'opera, ch' è di pag, 335, numerate, e termina con 18. carte non numerate, contenenti la Nevalla Nome della Giornata Prima del Decemerane volgaricensi in diversi volgari d'Italia: e la Tavale di revet le materie, e sece meschi i di guestro obbame. Il secondo tomo ha in principio. 18. carte non numerate con dedica dell' autore a Frate Francesco Panticarela; Troube de' situli de' libri del miglior recolo, ed altre tavolle. Segue l'opera di pag, 154, numerate; e termina con 15, carte senza numeri, contenenti la Tavola delle materie. Nell'ultima carta di l'engistro. Il impresa Giornica, e la data.

-- gli stessi . Napoli , Raillard , 1712. Vol. 2. in 4. L. 16.

Nell'ultima impressione del Vocabolario si è più comunemente ciata quest'edizione, e di quattro numeri aggiunti agii esempli segnano il volume, il libro, il capitolo, e la particella, o sial'atricolo. Convien osservare, che in fine del bro, e dal primo Falume, non manchi un foglio sepato No quaderno, il quale ha la oppracticata Novetta nova della Girmasa Prima del Decamerome vulgarizegase in diverti vulgard il tella, e quatti volgarizone in lingua Bergamate. Mantovana; Nopolitana, e in lingua Propentina.

Degli Avvertimenti del Salviati abbismo severe cittiche, e principalmente quella fatta da Vitale Papzzoni Bolognese nell'Opera: Amplirazione della Lingua volgare, Venzzia, 1367, in 4, a cui va aggiunta anche l'Operretta seguente: Apologia di Vital Papazzoni in difeta della ma Amplizzione convo le Oppozizioni di O. P. (ciòc di Orlindo Pescetti Fsentino, e maestro di grammatica in Verona ). Padava, 1367, in 4.

- Il Primo Libro delle ORAZIONI nuovamente raccolte. Firenze, Giunti, 1575. in 4. L. 10.

Ha 4. carre in principio con frontispiaio, dedica di D. Silvano Razzi Monaco Camaldoles ad Antomaria Vescovo de' Salviati, avvisto a'lettori di Iacopo Giunti, Errate, e tavola delle Orazioni. Seguono sie, pagine numerate, indi una pagina col registro, l'impresa e la data, ed una carta bianca in fine. Alcune delle Orazioni contenute in questa Racolfa erano prima separatamente impresse, ed esistono le edizioni seguenti, tutte pregecioli o per eleganza di stampa, o per esastezza di cortezione, cioè: la tersa: Orazione sulla Fisorentine Fevulla, in fisrence, Gimsi, 1544, in 4; la quinta: Orazione in morte di Benedorto Varchi, in Fisrence, Gimenti, 1565; in 4; la settimati, 0-razione nel prendere del Convolato, in Firence, Terrenzino, 1564, in 4; la nona: Orazione interno alla Georgazione di Casione Medici, in Firence, Sermartelli, 1370, in 4; la decimentezza: Orazione alla Revisa di fano, in Firence, Gionzi, 1571, in 4; la decimagnitati 1574, in 4, 11 grande accoglimento fatrosi a quest'ultima Orazione mosse il Razzi ad intraprendete ed ceeguire la sua Raccolta.

- I Vocabolaristi dicono d' aver citate altre Orazioni del Salviati stampate separatamente in diversi tempi, ed aggiungono in nota (266.): Vedansi le Notitie Storiche degli Uomini illusti dell'Accademia Fiorentina, (Parte Prima solamente, Firençe, Maini, 1700. in 4.) dove si notano distintamente tutte l'edizioni di quesse Orazioni, e di tutte l'altre Opere dell'Infariano. Segue la nota delle edizioni medesime non comprese nella Raccolta del Razzi:
- -- SECONDA ORAZIONE nella morte di D. Garția de Medici - Alla Illusrissima e molto religiosa Università de Cavalieri di Santo Stefano - Firenze, Giunti, 1762 în 4-
  - Sì astrewi, che quetta è verament diverta dall' alira Orazione 1990a la streta augmento, che nel primo libra delle Orazioni del Salviati 1990a citato si legge a car. XI, col medetimo tisole di Secondo Orazione, in morte dell' Illuativissimo Sig. D. Gartia de' Medicii, ed è indiritta a laegos Salviati: Quette medetima, che nella Raccolta del Racci è impresse sol tiriba di Secondo Orazione, ed è dieventi della collega del di Cara Orazione. Per nel 1965, in q. col tiriba di Terza Orazione di Lionado Salviati in morte del Sig. D. Gartia de' Medici ( Bravitti).

- ORAZIONE nella morte di Michelagnolo Buonarroti . Firenze, nella Stamperia Ducale, 1564 in 4. L. 6.
- Crede il Bravetti opportuno di unite al volume impreno nel 1975, questi Orazione, quantunque esta non manes pri intro in qualita Reccolia, travasadorne una gras parte alla priscipato in successiri, ma ell'activo nel data Aqua, diven alla dediciono del Assalviari, ha di più un lungo estudio iv unce di qualle, che tra mell'altra adizione, val alla fine più longa di quanti cci carte. Popilo accordare al Monato D. Silvano Reggio, editore della Raccolas dell'anna 1975, quanda di Salviari cra in vita, che ci abbia data questi Orazione, come dice di tutte nella dedicatoria, vivetulta, pacconota, ed ammendata dall'autore: pare non ro detreminarmia anna fare gran conto anche della ratmpa del 1954, (Bravetti).
- ORAZIONE Funerale delle lodi di Pier Vettori.
  Firenze, Giuni, 1585. in 4.

  L. 8.
- Oltre ad esser e quest'edizione molto elegante ha l'ornamento di un ritratto di Pier Vettori assai bene inciso in rame.
- -- Orazione Funerale delle lodi di Don Luigi Cardinal d' Este. Firenze, Amonio Padovani, 1587. in 4.
- --- ORAZIONE Funerale delle lodi di Donno Alfonso d' Este, recitata nell' Accademia di Ferrara. Ferrara, Vittorio Baldini, 1587. in 4. L. 5.
- L'Orazione al Capisolo Generale della Religione di S. Siefano, quella in lode di Pier Vettori, e quella in lode di D. Garzia de' Medici si trovano pure inserite nelle Prose Fiorentine T. II, III, e VI.
- LEZIONI CINQUE dette nell' Accademia Fiorentina. Firenze, Giunti, 1575. in 4. L. 8. Opuscolo di 34 carte numerate, con dedica dell'autore ad An-
  - Opuscolo di 34 carte numerate, con dedica dell'autore ad Antonwaria Vercovo de' Salviari.
     IL GRANCHIO, Commedia in versi. Firenze.
  - peri figliuoli di Lorenzo Torrentino, e di Carlo Pettinari Comp., 1566. in 8. Raro. L. 12.
  - Ha 4. carte in principio contenenti il frontispizio, la dedicatoria di Tommaso del Nero al Principe di Firenze e Sie-

na, la tavola dei personaggi della Commedia, e il Prologo . La Commedia dea contenere oltre alle suddette 4. carte, altre car. 66. con numerazione però abagliata . L'ultima carta ha l' Errete, e terge lo stemma Mediceo. Segue una stampa in legno rappresentanta una scena teatrale. Termica il volume cogli Intermedi impressi senza numetazione di carte, ma colla segnatura I. di 8. carte, l'ultima delle quali è bianca.

IL GRANCHIO e la SPINA, Commedie; e un DIALOGO DELL'AMICIZIA del medesi-

mo Autore. Firenze, Cosimo Giunti, 1606. Sono in principio 4. carte , cioè frontispizio , dedica di Cosi-

mo Giunti a Lorenzo Salviati Marchese di Giuliana, ed una carta bianca. Il Granchio è impresso con antiporta, e numerazione a parte di pag. 127. ed ha in fine due carte bianche. La Spina ha pure un' antiporta, numerazione di pag. 91, e due carte bianche in fine. Il Dialogo dell'Amicigie è di pag. 78. numerate; ed una carta in fine, in cui ata il registro di tutte a tre esse operette .

Della Commedia la Spina ci indica il Salvini, ne' Fasti Consolari, la prima edizione eseguita in Ferrara, per Benedetto Mammarelli , 1592. in 8 . Quanto poi al . Dialogo dell' Amicizia , di questo è stata eseguita la prima stampa in Firenze, Giunti, 1564. in 8; ed in quest'edizione leggesi una Lettera del Salviati di Firenze, a' XVIII. d' Agosto 1561, colla quale prega Alamanno Salviati di accettare questo disegno, fatto per mano di giovine artefice, e poco pratico. Era allota il Salviati in età di 20. anni circa.

- CONSIDERAZIONI ec. Vedi Fioretti da Vernio.
- RISPOSTA ec. Vedi Infarinato Primo e Secondo.
- STACCIATA Prima, e Seconda. Vedi Accademici ec. dov' è anche accennata la stampa del Lasca, Dialogo ec.
- -- RIME parte stampate, e parte scritte a penna. Nelle Annotazioni al Vocabolatio si aggiugne, che l' autore del-





le Neirie Itrorice afirma, che le Rime dell' Inferiente eron manacriere. Delle trampete non e shimo vodate, c. A questo luogo non isinggi alla diligenza del Bravetti di imartare quanto segue: Altre in non me vidi, altre novo sonetti imperate sen due Orazione in motte del D. Gartia novo Sonetti imperate sen due Orazione in motte di D. Gartia Giunti; gli altri stra cella Terra Orazione in liberati aggesto fi anno medezimo pure del Giunti; gli altri stra cella Terra Orazione in liberati aggestio fi anno medezimo pure del Giunti trampata. Para peraltro che non sia da lagnarsi se mancano le rime a stampa del Salviati, glacchi il Crescimboni auseri di avente veduca in Roma una copiosa raccofte a penna, ma che le questo scrittori. Inferiori di mettio alle opere in prosa di questo scrittori.

SALVINI (ANTONMARIA) DISCORSI ACCADEMI-Cl sopra alcuni dubbj proposti nell' Accademia degli Apatisti. Firenze, Giuseppe Manni, 1697, 1712, e 1733, Vol. 3, in 4. L. 36.

Il prime teme di quatti Discerii ju pubblicate in Fience. Pi anna 1695, e mon 1696, come si legge nell' Indire compilato da Vecabelariti , force pre cerer, di ztampa. Che l'Imprezione requistre cell'anna 1695, lo dice anche la Primgione al primo volume dei Discerii ristampati nel 1725, (Gravetti)

- gli stessi. Parte Prima. Firenze, Manni, 1725.
- Questa ristampa dell'edizione 1695. ha la giunta dell'Indice delle cose notabili.
- PROSE TOSCANE. Firenze, Guiducci e Franchi, 1715. in 4. L. 12.

L. 8.

Queste Prose ai stimano più eccellenti e purgate del Diaconi; il che proviene dall'esare questi stati recitati nell'Accademia degli Apatisti; dore parlavasi, per cod dire, improvvito, là dove in quella della Crusca gli Accademici avevano campo di studiar le materie, e di ripulire la dicitura.

Nell' Annotazione al Vocabolario della Crusca ( 269.) di-

P.V. Z.

1.V.2

cono gli ultimi Compilatori d'aver adoprato alcune opere in prosa di quest'egregio Scrittore, »men copic-simente di quel che parvua che convenirse, perché l'autore per somme modestin non volle mai, finclé viirse, permetiere che il citatimo. Senza annoverate le produzioni del Salvini, che sono in gran numero, e spezialmente le sue traduzioni di autori classici Grecie Latini ora in rima, ora in versi scioliti, ora in prosa, ricorderò soltanto le sue Prose Sarer, Firez-ze, Tarrini e Franchi, 1716. in 4, che dagli amatori della lingua Toscana vengono riputate moltissi-Magliadocchi, revienza ai 32, di Steumbre hyls, Firenze, Guiducci e Franchi, 1715, in faglie, di peggetto lodato deve riuscire carissima ad egni amatore della Bibliografia.

## SANNAZARO (IACOPO) ARCADIA. Firenze, per i Giunti. Raro. L. 16.

- La Crusca in proposito della prima celizione dite stalmente di avve citara quella de Giunti di Firenze. Ma di squ'estampatori due se ne trovano in forma d'attavo; tiel la prima del 1314, nel mete di Marco, (di catte 94, numerate) l'alira del 1319, nel mete di Aprile (di catte 90, numetate) ni ni è nuo che altre ne facettero (Bruvetti).
- la stessa . Padova , Comino , 1723. in 4. Raro. L. 35.
- Quest' edizione, che contiene oltre all' Arcadia anche le Rime, e le Lettere del Sannazzo, e che è già divenuta rara, riusci la più bella, la più corretta, la più copiosa di quante ne erano state fatre antecedentemente. Contiene la viza del Potra descritta da Giambartitra Crispo, e corredata di copiose note da Fra Tomansso Maria Alfani Domenicano, e le annorazioni del Porcacchi, del Sansovino, e di Giovambatista Masstarego. Chiludesi il tomo con alcune Lettere del Sannazaro, tratte da varie antiche rascolte.
  - La Cominiana edizione suddetta ci dà il Catalogo di molte delle principali stampe che si sono fatte dell' Arcadia, la quale ottenne si gran nome al Sannazaro,

P.111. /s

che tuttavia riguardasi come una delle opere più leggiadre, di cui la nostra lingua si vanti. In esso Ca-talogo si accenna, che in Venezia futono tra 'l 1501. e'l 1504. fatte due edizioni , imperfette però , e prima che ricevessero dall' autore l'ultima mano. Per diligenza usata non riuscì al Volpi ne di vederle, ne di averne da altri contezza, ma bene l'ebbe l'editore della Biblioteca Manoscritta Farsetti, nella, quale si legge (Tom. I. pag. 255.), che un esemplare ne possedeva in Venezia il Sig. Amadeo Svajer, è che un' edizione fu fatta in Venezia l'anno 1502. in forma di quarto, con bel carattere tondo, da Bernardino di Vercelli ; e l'editore si fu un certo Sebastiano da Venezia Contestabile della Signorla. Alla fine vi sono alcune Rime del Sannazaro siesso; le quali, come pure l' Arcadia, or abbiamo dall' autore non poco rese migliori. Questa stessa edizione sta anche registrata nella Libteria Capponi. La prima edizione poi intera e petfetta, e sulla quale si esegul la Cominiana ristampa, uscì in Napoli, per Maestro Sigismondo Mayr, 1504. in 4. dopo la quale è da ricordarsi un'altra edizione di Napoli molto elegante, senza alcuna data in 4. che da alcuno è pur creduta prima, ma con poco fondamento . A Venezia , nelle Case di Aldo , 1514. nel mese di Settembre in 8. uscl in luce un' edizione, di cui esiste qualche prezioso esemplare impresso in pergamena, e in carra grande azzurrina ornato di fregi d'oro, come si può vedere nella recente pregevolissima opera del Renouard, Annales de l'Imprimerie des Aldes, à Paris, 1803. Vol. 2. in 8. Nel secolo XVI. si eseguirono circa sessanta edizioni dell'Arcadia, e dopo la stampa Cominiana fu pure nitidamente impressa molte volte, ed anche modernamente in Italia, e oltre monti .

da SCARPERIA (FR. AGOSTINO) Vedi S. Agostino. SCIARRA (POETA). Vedi Stanze del Poeta Sciafra.

SEGNERI (P. PAOLO) della Compagnia di Gesù, PREDICHE, o sia QUARESIMALE. Firenze, 1679. in foglio. Col ritratto dell' Autore. L. 44. In

1 1.8.

In principio sono ao cante non amprate. La prima con antiporte, la seconda con un me di elegante incisione, la terza con frontispirio, e la condiciona del consegneri al G.D. Cosimo III, avviso a chi legge a segomenti delle prediche. Segue il Quaresimale di page 747, nomerate. L'indice posto in fine è di care. 8, non numerate, dopo le quali segono 2, altre carte, una colle revisioni, l'altra coll'Errare, il registro, e la data. Il ramitta di segono da circo Ferri, ed inciso dal celebre Cornella del consegue del consegue del contro del consegue del consegue del contro del consegue del contro del consegue del consegue del contro del contro del consegue del contro del conconporte del conconcon-

- IL CRISTIANO ISTRUITO nella sua Legge, Ragionamenti morali. Firenze, nella Stamperia di S.A. R. 1686. Parti 3, in 4, L. 32.

ria (il D.A. R. 1086, Parti 3, in 4. L. 32, Quest'edizione, oltre ad essere mitida e bella, \$na fana d'essere altreal una delle più corrette che esistano. La parte pima ha no. carte in principio con frontispizo, dedici dell'autore al G.D. Ferdinando, e avviso a chi leggia dell'autore al G.D. Ferdinando, e avviso a chi leggia dell'autore al G.D. Ferdinando, e avviso a chi leggia parte dell'autore al page 477, nuova dell'autore page 187, autore al page 478, nuova dell'autore dell'aut

- OPERE, con un breve ragguaglio della sua Vita. Venezia, Baglioni, 1712, Vol. 4. in 4. L. 55.

Edizione che si adopto dai Vocabolaristi per la Manna dell' Anima, ed il Quarterinale. Le altre opere dei Segneri, come i Pangirio dell'accountie si Montanti e la Optiscuo istratte, la Vera Sepirenca, il Devocatità e la Optiscuo istratagione del Patre sosten non hanno esempii di Vocabolariacione del Patre sosten non hanno esempii di Vocabolariacecettuati però i Pangiriei, che alcune volte, beache atissimamente ai trovano citati, come alla voce Bambimerla.

Oltre alle suddette esistono altre opere del P. Segneri, e

P. 111-12.

P. 11. Z.

più copiosa della Veneta, più bella ed assai ricercata à l'edizione fattasi in Parma, per Paolo Mouti, nel 1914, in 3. Vol. in feglio, corredata altresì di bonoi isdici, e che vedesi pure accennata nella Nota (275.) all'Indice del Vocabolario. Questa contiene pure una vita dell' Autore scritta dal P. Giuseppe Massei Gesuita.

T.1X.12.

SEGNI (AGNOLO) LEZIONI quattro fatte nell'Accademia Fiorentina sopra la Poetica. Firenze, Marescotti, 1581. in 8. L. 6.

Le 4. prime carte sono per il frontispizio, la dedica dell'autore a Giulio Sale, e l'avviso a' lettori. Le Lezioni occupano 70. pagine numerate, e l'ultima carta è bianca.

P. I. Z.

SEGNI (BERNARDO) STORIE FIORENTINE dall' anno 1527. al 1555, con la Vita di Niccolò Capponi Gonfaloniere della Repubblica Fiorentina, descritta dal medesimo Segni suo Nipote. Augusta, David Raimondo di Mertz, e Gian Iacopo Majer, 1723. in foglio. Col Ritratto dell' autore, e con quello di Niccolò Capponi. L. 24.

Precedono 6. carte con antiporta, frontispizio, avviso 2 lettori, e notizie intorno a Bernardo Segni di Andrea di Lotenzo Cavaleanti. A queste notizie sta in faccia il tirtarto del
Segni. Tanto ie storie, quanto la Niria di Nuccial Cosponi ai
citarono dai Vocabolaristi topra quest' ortima edizione che
devesi al Cav-Pianneteoso Sertimani, il quade essendo fornadell'austrie, e. con indici copiosi ed estatti di torta il operra. Convieno ossivare che gli esemplari non abbinon silcuna lacuna alla paga-poq., in cui si racconta il celebre fatto
di Piel Luigi Farnese, per lo più domneso, lacianda dei
ponti in luogo delle parole. Si trova qualche esemplare
originalizza fentro, cio do passo suddetto impresso contemporantessecte alla stampa di torta il opera, e qualche
siscollato poi asso luogo 1, il tritatto del Capponi precede
la sua vita, che trovasi impressa dietro alle Stotic con
nuova numerazione di catte, e suova segnatura.

IL TRATTATO sopra i libri dell' anima d'Aristotile, fatto dare alla luce da Giovambattista suo figliuolo. Firenze, Marescotti, 1583, in 4.

P. III. 3.

Le pilme 4, carte non numerate hanno frontispizio, e dedica di Giovambartista Segni al Cacal, Ferdinando Medici. Segunono 201, pegine numerate, e 1797 dell' ultima carta un' Serias Permina il libro com dei tasselo mon unocrate de 1878 de 1878 dell' comparate dell' comparate dell' comparate dell' comparate dell' comparate dell' cambiate le-4, prime carte, e portano la data di Firenge, Giunti, 1607, ed il titolo: I tre Libri d' Aristotile topra l'Anima, Trastrare e. Il fregio dell' iniziale della delca è diverso, e diversa in rutta la dedica la distribuzione delle linee, ma tutt'il tresto dopo esse quattro carte è stampa del Marescotti. Quest' optrà non è traduzione di Aristotile come sembra dal fontispizio tilatro.

-- Vedi Aristotile .

10

SEGNI (PIERO) Vedi Demetrio Falereo.

SEGRETARIO FIORENTINO: Vedi Macchiavelli (Niccolò).

SENECA, Volgarizzamento delle PISTOLE, e del TRATTATO della Providenza di Dio. Firenze, Tartini e Franchi, 1717. in 4. L. 12.

Di questo Volgarizzamento, e del tempo in cui fu traspottato in Italiano dal Provenziale, o dall'antico Frances, parlano i Deputati nel proemio delle loro Annotazioni. L'autore della Prefazione ci inende conto, chi è preso da un testo della Medicco-Laurenziana, settito, com'egli pensa, verso l'anno 1331. Il Volgarizzamento poli del Trastra del la Provvidenza di Dio dello stesso Seneca, è anch'esso dettatura di que tempi, a losse di quel medesimo che fece dettatura di que tempi, a losse di quel medesimo che fece

l'altro. Possede l'egregio Cavaliere Co. Giulio Bernardino Tomitano d'Oderzo un esemplare di quest'edizione tutto postillato di mano di Antonmaria Salvini, e del Dott. Giovanni Lami.

I LIBRI DE' BENEFICI tradotti da Benedetto Varchi. Firenze, Torrentino, 1554. in 4.

PATE

Le 4. prime carte non numerate contengono fiontispialo e dedicatoria del Varchi ad Elessora d'I Talodo, Duchetsa di Firmes. Comincia il libro primo colla numerazione, che arriva sin a pag. 204. La peutolima carta ha registro, data, nome dello stampatore, e d'estratro del privilegio; e l' ultima è bianca. Turti i VII. libri che continea quest'o pera sono divisi in capi numerati, ma senza rubriche, e pera sono divisi in capi numerati, ma senza rubriche, e è assa l'ellia. L'delizione

- gli stessi . Firenze, Giunti, 1574. in 8. L. 8.

Nelle 16. carte non numerate le quali precedono l'opera, o'tre la defica del Varchi, sai impressa la Vine di L. al 5neces critite in latino de Xicone Pelentene, e tradepte in volgar Biestatino del Revr. M. Giovanni di Tente, dopo la quale segue la Tavala delle core norabili. Le pagine numerate sono 194.

† — gli stessi. Con Annotazioni. Aggiuntavi la Viza dell' Autore, e gli Argomenti de Libri. Venezia, Francesco Piacentini, 1738. in 2. Col ri tratto di Seneca. L. 8.

Dopo la dedicarente del Perchi, si logge: Della Vita, & Opere di Lucio Anneo Senca actitta da Giusto lipino in lingua Latina, & ora nuovamente tradotta nella Toccana, divita ia X. Cap. colle sero unbirche, e puttille magninii. La Tanonia Cabe h più copissa che nella precedenti edizioni, anzi è tocamique diversa h più bestactia ultrosh (partille apparatione e della programma del perchi programma del perchi percenti e della per ogni versa, mancano le rubriche or in argenerati ad ogni cape (Pation).

SERDONATI (FRANCESCO) Vedi Maffei (Giovampietro).

SETTIMELLO (ARRIGO DA) Vedi Arrighetto.

SMARRITO. Vedi Dati, e Prose Fiorentine.

SODERINI (GIOVANVETTORIO) TRATTATO della Coltivazione delle Viti ec. Firenze, Filippo Giunti, 1600. in 4. L. 20.

Bella edizione che nelle prime 4. carte senza numeri ha frontispizio, e dedica dello stampatore a Luigi Alamanni ( il giovane ). Segue il Trattato in 128. pagine numerate, ecarearts per la Tavola in fine. Con nuova numerazione e negnatura, e con due carte per antiporta e dedica è poi impressa la Tostane Coltivacione delle Visit, e dagit Arbori di Bernardo Desuntari Bartichi; che occupa 45, Pagine numerate, e due per la Tavola delle cose più nutabili. In fine, con altra antiporta e nuova numeratione e registro, in fine, con altra antiporta e nuova nuova nuova con e registro. Meteror Filippo Valori l'auno MDXXVII. in difina, & lade del Popone. Questa è di paga 18, numerate. L' ultima carta ha la revisione, si l'egistro, e la data, e escre l'impresa de Gunti. Sousossi lo sampatore Giniti coll' Alamanni degli errori accabril in questa impressione, per non paga, e per la estremi i e pur ropop fidata di questi, che consusennese ba il casso di rivedere i libri, che si stampamo ce. (Lettera dedicataria).

-- lo stesso. Firenze, Manni, 1734. in 4. L. 10.

A Domenico Maria Maani dobbiamo questa bella ed accurara edizione, nella quale si o moessa la ristampa della Coltivazione dell'Alamanni, e della lettera del Girchini, ma si sono invece inserite le Notizie dal Manni taccolte intorno all'autore.

SOLDANI (IACOPO) SATIRE, con Annotazioni date ora in luce la prima rolta. Firenze, Gaetano Albizzini, 1751. in 8. gr. Col ristato dell' Autore posto dopo la Prefazione. L. 8.

La Crusta allegà queste Satire ropre due testà a pomo. Ora, erendo in humitrimo travo date in laca, è da procurartene l'edicione, la qualte è arriccioita di helle amonoacioni, uscite dalla penna per la mageire parte del Ch. Sign. Giuseppe Bianthoit da Prasa. L'edistre pa fui l'elebre Sig. Proparto Antonfrantero Geri, tamo della huona erudicione benemerico Bravetti).

SOLLECITO (VINCENZIO CAPPONI.), PARAFRA-SI POETICHE sopra i Salmi di David. Firenze, Vincenzio Vangelisti, 1682. in 8. L. 12.

Sono 322. pagine tutte numerate, e questa versione è in rime di varie spezie, col solo principio del testo latino alla restradi di ogni Salmo. In fine ha l'indice alfaberico de Salmi in Latino, I a protesta dell'autore, e le approvazioni. L'autore sotto gome del Sollecito è Vincenzio Capponi. Per

F.VI.de

P.VI.

isbaelio l' Indice nel Vocabolario porta 1684, in 4, non essendovi in questa edizione, sennon i Cantici della Sacra Scrittura ridotti in verte con alcuni Trattati Accademici in prosa al principio. Il suo titolo è come segue: Ttattati Accademici del Sollecito Accademico della Crusca, e Parafrasi Poetiche dello stesso autore de' Cantici della Sacra Scrittura. Firenze, Vincenzio Vangelisti, 1684. in 4. ( Bravetti ) .

† SPANO (PIETRO) VOLGARIZZAMENTO del Tesoro de' Poveri . Venezia , Agostino di P 1X. 11. Bindoni, 1543. in 8. Raro.

Nell'annotazione (237.) dell' Indice del Vocabolatio si avverte, ch' erasi quest' opera citata nell' edizioni antecedenti, senza dire se fu adoperato l' esemplare stampato, o qualche testo a penna. Dal vedere, che alcuni esempi di questo li-bro riscontrano nell'esemplare ssampato in Venezia nel 1543, per Agostino di Bindoni in 8. si potrebbe conghestsurare, che di questo si forsero serviti ( i compilatori), quantunque per verità sia assai scorretta .

# SPERONI (Sperone) ORAZIONI, e DIALOGHI.

- I Vocabolaristi dicono d'aver citata per lo più la stampa d' Aldo, 1550, abbenchè in essa non si trovino se non i Dialoghi, come segue :
- --- DIALOGHI. Venezia, in Casa de'Figliuoli di Aldo , 1550. in 8.
- Sono 144. carte. Quest'è la quinta edizione Aldina, la quale, come ogni altra degli Aldi, tiuscì guasta e scorretta talmente, che gli editori delle opere dello Speroni nella prefazione ( pag. xviii. ) ebbero a scrivere: che l'esquisita armonia delle parole, la quale dipende non solo da natural consonanza e artificiosa collocazione di esse, ma sì ancora da lievissimi o accorciamenti o allungamenti, fu tanto guarta dagli Aldi stessi, non che dal Mejeto pecorone, che per poco non la cetra d'Apollo, ma le canne del Satiro ci era avvise di udire .
- ORAZIONI. Venezia, Roberto Mejetti, 1596. in 4.

Ci-

Citando i Vocabolaristi i Dislagói, ed Orseçioni della medesima stampa d'Aldo, e non essendori edizione alcuna delle Orazioni fatta dagli Aldi, suppose bea a ragione fi Braverti; che i Vocabolaristi postano essersi serviti di questa del Mejetti, chè però scorrettissima, comes i può vedere nella prefizzione della seguente ristampa con tutte le altre Opete, 1940.

Commendevole sopra ogni altra è l'edizione di tutte le O-PERE DI SPERONE SPERONI, tratte da' MSS. originali, ed impresse a Venezia, per Domenico Occhi, 1740. Vol. s.in 4. Col ritratto dell' autore. Si adoptatono manoscritti già esistenti presso il Co. Ab. Antonio de' Conti , ed indi passati nella Libreria Capitolare di Padova; e vi accudirono due soggetti per la loto letteratura assai ragguardevoli, il Dottore D. Natale Dalle Laste, e Marco Forcellini . Essi (Zeno Note al Fontanini ) han collazionate ad una ad una esattamente le Opere stampate co' MSS. e di annotazioni opportune, e anzi di buon succo, che di parole ripiene, di quan-do in quando le corredarono. Il Lastesio scrisse la prefazione, che doverte poi in un passo cambiare per brighe letterarie allora insorte col celebre Facciolati. cosicche si trovano esemplari che a pag. XIX. hanno varia lezione (V. Lastesio Lettere, pag. XIX.). Quan-to il Lastesio valesse anche in lingua Italiana si può facilmente apprenderlo dalla vita di lui estesa dal ch. Ab. Morelli, ed ora pubblicata colle sopraccennate sue amenissime Lettere, in Bassano, 1805. in 8. gr. La Vita poi dello Speroni scritta dal Forcellini, ed inserita nel tomo quinto è a giudizio del Foscarini (Letterat. Venez. p. 333.) scritta con imparegniabile accuratezza .

STACCIATA DELLA CRUSCA. Vedi Accademici.

STANZE DEL POETA SCIARRA, appellate comunemente STANZE DELLA RABBIA DI MA-CONE. Vengono citate a stampa senza che si vegga sopra qual esemplare.

- le stesse. Nel Libro: LE VALOROSE PROVE degli ar-

arcibravi Paladini, nelle quali intenderete i poltroneschi assalti, le ladre imprese, e porchi abbattimenti, e brutti gesti, gli scostumati vizi, e le goffe nomee, nuovamente composte, con alcune Stanze d' Orlando alla birresca. Fiorenza, Giovanni Baleni, 1597. in 4. Raro.

- Il Bravetti reputa che questa sia l'originale edizione, ed aggiunne : un' altra edizione di Firenze, per Domenico Giraffi, in 4. senza nota d'anno se ne riferisce dal Quadrio nell' Istoria della volgar Poesia (T. VII. pag. 825), ma questa io non l' bo mai veduta ; ne so se sia anteriore, o no all' altra edizione del Baleni.
- † -- le stesse. Stanno nel Libro int. COMPAGNIA DELLA LESINA. Trevigi, Fabrizio Zanetti, 1601. L. 10. in 4 .
- Sta registrata quest' edizione fra i testi di lingua nel Catalego de' Libri Italiani del Ball Farsetti.
- le stesse. Nel Libro suddetto, Venezia, Paolo Baglioni, 1664. in 8.
- E' quest'edizione registrata dal Bravetti come la migliore di ogni altra.
- Sotto il nome del Poeta Sciarra è già noto essersi mascherato Pietro Strozzi Fiorentino. Le suddette Stanze furono denominate Della Rabbia di Macone dal loro

principio, ch'è il seguente: lo canterò la rabbia di Macone, Amor, doglie, e sospiri incancherati ec-

STORIA DI BARLAAM E GIOSAFAT . Roma , Salvioni, 1734. in 4.

Devesi a Monsig. Bottari questa nobile edizione, a cui precede una dottissima prefazione a modo di lettera, indirizzata ad Agostino Orsi poi Cardinale, nella quale si parla e in-torno all'autore dell'opera, e intorno alle varie antiche stampe fattene , tutte però ripiene d'infiniti errori . Il libro e volgarizzato o dal Provenzale, o dall'antico Francese linguaggio, ed il testo a penna era scritto nel 1323.

## STORIA DELLA CINTOLA DI PRATO.

Nel Vocabolario si allegano esempli, come si può vedere alle voci Casuccia, e Gabiuzza, i quali si riscontrano nell'edizione seguente:

† -- NOTIEIE ISTORICHE intorno alla Sacratissima Cintola di Maria Vergine, descritte dal Dottor Giuseppe Bianchini. Firence, Manni, 1722. in 4.

E' il Blanchini notissimo anche per il suo Tratiaio della Sativa Italiana, in Massa, per il Frediani, 1714, in 4, indirizzato ad Anton Maria Salvini, e acritto con molta proprietà ed eleganza.

† STORIA DI TOBIA, e SPOSIZIONE DEL LA SALVE REGINA. Livorno, in Casa dell' editore, 1799. in 4.

Dobbiano al Ch. Sig. Gærtino Poggiali la pubblicacidote etcurata di questo testo di lingua. Sopra un diverso Codice si pubblicò quest' operettà anche in Promà inè 1800, in 4, per cutà del ch. P. D. Antonio Cesari dell' Oritorio, ma l'edizione Veronese è discorde dai testi allegati dai Compilatori del Vocabolario.

storie Pistolesi, ovvero delle Cose avvenute in Toscana dal MCCC. al MCCCXLVIII. Firenze, Giunti, 1578. in 4. Raro. L. 40.

Il frontispitio di quest' edizione à come seque: Intesia delle care severale in Tricina dall some 1300. A 1348, & dell' origine delle Parte Bianca & Neva che di Pittope si sperte per tatta Tescana & Londondai e del motile per acticidani che ne requireno. Scritta per autres, chè ne medicami tempi viere. Con le Care & Georiil bouonini della Girtà di Tescana, Lombardia, e Romagna, nominari in gateta Introi. ... menumente traimpata i. B. Firence, undia Stamparia de Giunti, 1378. Le 12. prime carte non sono numerate, econtrepano la dedicia degli trainpatori al Grandeta di Tuscana, la prefazione, e due tarole. Seguono le disci in paga. 271, numerate, e del prima pagia con la contra per del pagia della contra del prima pagia con per del prima pagia seguitati per della della della per della contra del delcia del della especia per la data Si vuole che la delcia, e

P. VII .31.

P. 111. 87.

la prefazione di questa rara edizione siano opera di Vincenzio Borghini .

-- le stesse, col DIARIO DEL MONALDI. Firenze. Tartini e Franchi, 1733. in 4.

Furono le Storie Pistolesi inserite dal Muratori nel Tomo XI. della grand' Opera degli Scrittori Italiani . Alla risrampa fiorentina accudirono Antonmaria Biscioni, ed altri, ed è riuscita emendatissima. E' poi ricca d'indici di miglior uso ed utilità di quelli della prima edizione . Il Diario del Monaldi è una Cronichetta compilata presso che ne' medesimi tempi, e in quest' edizione sortì in luce per la prima volta.

STRATA (ZANOBI) Vedi S. Gregorio.

STROZZI (PIETRO) Vedi Stanze del Poeta Sciarra.

ACITO (CORNELIO) OPERE volgarizzate da Bernardo Davanzati. Lat. Ital. Fiorenza, Pietro Nesti, 1637. in foglio. Raro.

Le 26. carte in principio non numerate, oltre al frontispizio, e dedica dei Deputati al G. D. Leopoldo di Toscana, hanno un breve avviso ai Lettori, l' Arbore della Stirpe d' Au-gusto, una lunga Tavola delle Core Norabili, ed altra dell'Orazioni, Lettere, Ragionamenti et. sparsi nell'ope-ra. La numerazione del libro arriva sin a pag. 465, e segue la Dichiarazione di alcune voci in 8. pagine senza numeri. Finisce il volume con l' Errata, lungo oltre due pagine, e contenente la correzione di oltre settecento errori di stampa . Il Volpi nella Prefazione alla sua ristampa dice, che que settetento abbagli sono una scarsa porzione, e forse la meno importante, d'altri inuumerabili della Fiorentina edizione , nel testo latino principalmente .

- le medesime . Padova . Comino , 1755. Vol. 2. in 4. Col ritratto del Davanzati. Ha quest'edizione le postille del Davanzati, la dichiarazione

di alcune voci meno intese, ed una Tavola copiosissima. Nella Libreria de' Volpi e Stamperia Cominiana ( pag. 503. ) si legge una Lettera all'editore Gio. Antonio Volpi di Rosso Antonio Martini , Vicesegretario dell' Accademia della Crusca, in cui in nome dell' Accionsolo, e degli altri Accademici fa i più grandi elogi di quest' edizione dedicata all' Accademia della Crusca.

Nitidistima è un'editione del volgenizamento del Davanirati tensa il resto latino fixtua i a caratteri miou i ni Patrigi, pri la Vedora Quillea, 1980, in 32, Pel. 2, colle cure di G. Conti Potessore di Lingua Toccana nella Regia Scoola Milliare di Parigi. Buona altresì è la tistampa che si esgola in Bazianea, Remondini, 1803, Vel. 3, in 4, si per la correzione del testo latino e italiano, fasta con grande esatrezza, de eziandio migliorata, come per la nuova e più chiara interpunzione. Vi accedi i ch. Ab. Raffalee Pastore, che tradusse i Supplementi al Tacito fatti da Gabriele Btoriter, e futono inseriti i nesa ristampa Remondinian.

## TASSO (TORQUATO) ALCUNE OPERE.

- Le Opere nel Vocabolatio citate sono la Gertisalemme liberata, l'Aminta, Lettere, e Rime, e nell'ultima impressione del medesimo si è per lo più adoperata la moderna edizione seguente:
- OPERE. Firenze, nella Stamperia di S. A. R. per li Tartini e Franchi, 1724. Vol. 6. in fo-
- A Monsig, Bottari devesi questa Raccolra, a cui egli premise una bella e giudiciosisiam perfezione. Le Grunzlemme vi è assai corretta, e ridates per quante aller si paetos alla sua vera lecziose, e queste discipsione meria par ogai istale grandizisma stisma. Si leggono in esta per la prima vulus diverte Pestic, e de rosso intentire; molte vunir leczioni della Grusalemme; il Dialogo del Piacer onesto ec. (Serassi Viva di Torq. Tasso).
- le stesse, con le Controversie sopra la GERU-SALEMME LIBERATA, e con le Annocazioni intere di varii Autori, notabilmente in quesca impressione accresciute. Venezia, Stefano Monti e Comp. 1722-1722. Vol. 12. in e. L. 110.

Il primo tomo, e il primi 15, fogli del tomo recondo furono impressi del Carlo Bonnarrigo coll assistenza del P. D. Bonitàzio Collina del Ilono di Giuspep Manto nel 1722, come dal fornitàpita il nome di Giuspep Manto nel 1732, fa poi da Stefano Monti sulla in attampa colla direzione del dotto de accurato hambidelerigo Seglezzi. Il vantaggio che ba quetta sepa homifederigo Seglezzi. Il vantaggio che ba quetta sepa homifederigo Seglezzi. Il vantaggio che ba quetta sepa di monte comitante a la Percentina di Percentina di Percentina di Percentina di Percentina di Percentina di Percentina del Percentina del Tatto. . . . Velembri pratito ferro del Tatto del Percentina del Percentina

† -- LA GERUSALEMME LIBERATA. Man-10va, Osanna, 1584 in 4. L. 30.

Querra per mia avvica d'la migliore chi; our che si abbis della Gerusalemme, e la più confrom alla confront del metalem en care del mentale per a extendo stata ricercetta secondo l'aliento originale per a no di chi avac spiate ad uno di uno tiuti i pentroi dell' autore, siccoma fu il Sig. Scipione Gonegga, amico conficio del servicio del si successione della delicione della Gerusilemme nel 1581, in 4. the pur contende il primato a questa di Manton, in 4. the pur contende il primato a que-

-- la stessa, con le figure di Bernardo Castello, e le Annotazioni di Scipio Gentili, e di Giulio Guastavini. Genova, Girolamo Bartoli, 1590. in 4.

Stimatissima editione pre le figure incise con molta gratia e franchezza da Agotino Carsecti, e da Giacomo Franco. Quelle del Caracci non cascondonde active il Malvaria, C. Feltina Frintice T. I. Peccondonde active il Malvaria, C. Feltina Frintice T. I. Peccondonde active il Malvaria, cascondona della consultationa del cassa figure de molto tiguardevole questr'edition amonto di esse figure e molto tiguardevole questr'edition contazioni aggiuntevi da Scipion Gentili, e da Giulio Giuntarioni aggiuntevi da Scipion Gentili, e partico del Rema, e la Tevolt del Nomi propi, che comprendon o 4 carte non numerate, e segnate con R. Il prezzo di questro libro det dipendere dalla maggioro o minor frechezza delle intessioni delle figure, tanto più che alcuni dei rami intagliati dal Franco pano d'un impressione molto netta, e senzi alcuna morbi-

dezza nelle distanze. E da ouservare, che nel Casto IV. non sia duplicata la figura che sta nel Casto V come alcune volte a' incoatra negli semplari che sono in commercio. Bernardo Castello con unova invenzione allesti figure diverse suffatto da quelle che in quest' cizione si socregono, e pubblicò un'altra bella e magnifica edizione della Gerusalemme in Genova, nel 1071. in figlio.

Per dimostrare la stima e la maggioranza in cui sall la Gerusalemme presso tutte le più colte ed illuminate nazioni basterebbe scorrere rapidamente la storia delle molte versioni che se ne sono fatte in lingue e dialetti diversi, e la serie delle moltiplici edizioni che in Italia, e oltremonti si sono eseguite con lusso, e sontuosità. La Vita di Torquato Tasso elegantemente ed accuratamente scritra dall' Ab. Pierantonio Serassi comprende il Catalogo de' Manoscrissi , dell' edizioni , e delle traduzioni in diverse lingue delle Opere del nostro autore . e ad esso dee ricorrere chi ama più estese cognizioni. A me basta accennare, che se si riguarda alla magnificenza della stampa meritano grande considerazione le edizioni seguenti: in Parigi , nella Stamperia Reale , 1644. in foglio gr. con frontispizio inciso da Egidio Rousselet, e parecchi fregi; in Londra, presso Giacob Tonson, e Gio. IVatts, 1724. in 4. per cura di Niccolò Francesco Haym, che ebbe dalla nobiltà Inglese grandiosi ajuti per condurla a fine con esquisita magnificenza, copiando fedelmente le figure del Castelli : in Urbino, per Girolamo Mainardi, 1735. in foglio colle stimatissime figure in rame d'invenzione del Tempesta; in Venezia, per Giambattista Albrizzi, 1745, in foglio reale, con grande copia di rami ideati con fecondità e bizzarria dal celebre Piazzetta, edizione che fu anche contraffatta; in Venezia, per Antonio Groppo, 1760. Vol. 2. in foglio picc., edizione che oltre all'essere ben corretra, ed all'avere ricopiate le figure del Castelli, molti altri fregi contiene d'invenzione di Pierantonio Novelli; in Glasgow, per Roberto ed Andrea Foulis, 1763. Vel. 2. in 8. con le figure di Sebastiano le Clerc, già adoperate dall' Elzeviro in una sua stampa del 1678. in 24; in Parigi, per Agostino Delalain, P. Durand, e G. C. Molini, 1771. Vol. 2. in 8. gr. di nitida e leggiadra stampa, e a-

dorna, oltre a belle incisioni, anche delle medaglie degli eroi del poema; in Parigi, presso Didor Seniore, 1784-85. Vol. 2. in 4. molto bella edizione con rami del celebre Cochin, intagliati da Tilliard. L'il-lustre ripografo Sign. Bodoni ne pubblicò in Parma nell' anno 1794, tre diverse edizioni sì in foglio, che in quarto, e tutte con istraordinaria magnificenza. Io debbo però chiudere questo mio elenco con le paro-le dell' impareggiabile biografo del Tasso, il quale dopo averci schierate d' innanzi le migliori stampe della Gerusalemme conchiude, che V'una ba qualche pregio soura dell' altra, ma è poi manchevole di alcune finezze, che nell'altra s' incontrano, cosicchè si può dire, che di tante edizioni che abbiamo di questo sourano Poema, nessuna ce ne sia peranco, la quale si possa chiamar veramente compiuta e perfetta. Onde farebbe cosa molto utile, e degna di grandissimo plauso chi coll' ajuto de' manoscritti, che tuttavia sussistono, e col viscontro delle stampe più emendate e pregevoli, si metsesse all' impresa di ridurre quest' opera alla sua vera e genuina lezione.

† - l' AMINTA, con un Elogio istorico dell' Ausore . Parigi, Claudio Cramoisy , 1654. in 4. L. 24.

Merita d'essere distinta da tutte l'altre questa leggiadra e galantissima edizione, così per la bellezza della forma e de caratteri , come per la purità e correzione del testo ; dovendo assolutamente averci assistito qualcuno di que' dotis uomini, che allora fiorivano in Parigi, valentissimi nella lingua e letteratura italiana, come il Menagio, l' Ab. Regnier, a il Cappellano, i quali meritarono d'esser ascritti alla nostra allor fioritissima Accademia della Crusca (Serassi). Nell' anno seguente si riprodusse questo Componimento in Parigi, presso Agostino Courbe, 1655. in 4. col-le annotazioni di Egidio Menagio, e secondo lo stesso Serassi è pregiatissima anche quest'edizione, non solo per la vaphezza della stampa, e per l'ornamento de fregi e delle lettere iniziali intagliate eccellentemente in rame, ma molso più per le dotte e giudiziose osservazioni del Menagio.

- lo stesso . Con l'Alceo , Favola Pescatoria di Antonio Ongaro . Padova , Comino , 1722. in 8. L. 15.

Edi-

- Edizione eseguita con indicibile diligenza per cuta di Giovanantonio Volpi, e migliore di ogni altra precedente.
- † lo stesso. Crisopoli (Parma, Bodoni) 1789. in 4. L. 24.
- Superiore di gran lunga ad ogni altra e per la splendidezza della stampa, e per la scelle adella più purgata lezione riasci quert'edizione, a cui bara dire che accual lo straso Ab. Serassi yriscontrandola coll'originale del Tasso, e colle prime e più atimate delizioni.
- Tale è l'avidità con cui presso le estre nazioni si ricercò sempre questa Favolò boscherecia, che sin a'nostri giorni fui impressa in Parigi co' tipi stercotripi, i quali non possono certamente impiegaria utilimente che per que'libri i quali tiano elementari, e di non intertorio spaccio. Ho veduto recentement un' edizione dell'Aminta fittasi in Londra, per A. Dulau e Ca, not 1800. in 8. gr. per cura di Lonardo Nardini, di cui sono stati impressi soli 250. esemplati, che per bella esecuzione e per nitor tipografico non istà al di sotto di qualunque più celebre produzione de' nostri giorni.
- --- RIME, con altri Componimenti. Ven. Aldo, 1581. in 8. L. 4.
- Giudica il Serassi quest' edizione già registrata in Bravetti, e così pute la ristampa Aldina con altri Componimenti fara nell'anno seguente in Venezie, 1982. Vel. a. in 12., vapishe bensì quanto alla forma, e ai caratteri, ma scorrettime quanto al testo, e quel ch'è peggio, con possie che non sono punto del Tasso.
- -- SCELTA DI RIME. Ferrara, Vittorio Baldini, 1582. Parti 2. in 4. L. 10.
- . Al Cav. Guarini devesi quest' edizione, in cui egli prese e purgare le Rime, e a correggerle dagli errori altrui. Fu riccvuta con tanto applauso ch' è stata ristampata per ben due volte nel medesimo anno, e la seconda edizione è di Mantova, per Francico Osanna, 1982, in 8.
- -- le stesse, dal medesimo Tasso ordinate e corrette ec. Brescia, Pietro Marchetti, Parte Prima 1392, e Parte Seconda, ivi 1393. in 8. L. 10. Que-

Quette tousle tole Rium date de tempere del Tette un's compensatione, la prima parte o Francisco Comme di Monievo (1920. in 4.) e la reconda a Comino Fertura di Rergana (1920. in 24.). L'Otanua tempe sinirio la usa, ma il Ventura, i indugiando sobrechiamente, fu precesare de de Fremeiro Marchetti di Brectia, e ciò per commissione del Signo Girbio Girbio gentiuono de quale circumo del Signo Girbio Girbio gentiuono de quale circumo del Signo Girbio Girbio gentiuono de quale circumica, ele alla Duckersa del neo meno di faste sun estamo delicose, si prese il pensitro di faste imprime tamente alla prima parte girb pubblicata (Sermi).

† — RIME, divist in Amorose, Boschereccie, Maritime, Imanei, Froiche, Morali, Lugubri, Sacre e Varie, colta Vita e Sentenne dell'Autore seritat da Gio. Batista Manso. Venezia, E. vangelista Deuchino, 1621. in 12. L. 4.

Il Crescimboni tra unte l'adicioni delle Rime dal Tassa actegna onneticition lauga a questa, fiste per opera di Carlo Fiamma. Edit di usera, the il Framma egrois muto la letture di cunte legislari Pontico Constituti di usera, the il Framma egrois muto classi tepsissate . . . me quello che uno si put tellerare sun cicari tensi incenta de geli si preseng formare gli argomenti ma licenza de geli si preseng formare gli argomenti ne licenza de geli con con formati de gerome, alle quali l'autore avus indireccasi i suoi versi, qli dedició ar sil una er olla brata delle dance in ulurus opporare, nessuna delle quali ma stata conocciuta dal Tassa e (Serumi).

Un volumetto di Poesie del Tasso ricavate da manoscritti inediti si pubblicò anche in Roma nel 1789, in 8.

† — LETTERE FAMILIARI, e il Secretario.
Venezia, Giacomo Vincenzi, 1588-1589. Vol. 2.
in 8.
L. 10.

Edizione registrata dal Serassi come migliore, e più accresciuta di un'altra, che quanto alla stampa riusci più bella e pregevole, e si eseguì in Bergamo, per Comin Ventura, 1388. Vol. 2. in 4.

Peaga, Tohia Leopoldi, 1617. in 4. L., 10.

Pos-

Possono formare la terza parte dopo la adizione sogracitata. Devesi quest' edizione ad Artonio Costantini a sunico di Tasso che la fese essquire in Praga, trovandosi colà invisto all'Imp. Ferdinando dal Duca di Mantora suo Signore. Al Costantini scrisse il Tasso, assendo sicinissimo a morte, aguell' ultima lettera compessionevele da non peteri leggere sal sociò assintti, come la indica lo Zeno nelle Note al Fontanini.

## TAVOLA RITONDA.

- Nel Vocabolario è citato questo Volgarizzamento dall'antico Provenzale sopra un Testo a penna del 1335. o in quel torno. Ne abbiamo un'edizione che mi piace riportare per il giudizio datone dalli Fontanini, e Zeno, come segue:
- † LE OPERE MAGNANIME de' due Tristani, Cavalieri della Tavola ritonda. Vinegia, Tramezzino, 1855. in 8. — e L'ILLUSTRE E FAMO-SA ISTORIA di Lancellotto del Lago, che fu al tempo del Re Arti ec. Vinegia; Tramezzino, Libri (cioè Tomi) III. 1557. in 8.
  - Monsigno Fantania syrebbe voluto, che gli Academici facessero uto delle sudette edizioni, ma Aportola Zeno con finitima critica si oppose al patere del Fontanini, confessando però, che quanto alla lingua anche nelle medesime adizioni ci è maler del buone e antice dialette Teseno, me son metatomento di suone na tante Francesche, quanre Lombarda e l'energione, il che gli fi sospetiare, che taji Romani diano tati in queste notre parti interpolatie patore Tramezzino apparizeno malei indire della lore antichità, facili e revursieni dalla templicità dell' espressini, dalla ristretturga e losvita di privida del repressitiona quali di primo gaterio restrono di mane si primi lero vulgatizzatori, parrebbono pastare per buoni estri di lungua, e for ragione di giudicis foruvenole del Bomanini.
- † TEATRO COMICO Fiorentino, consenente XX.
  delle più rare Commedie citate da' Sigg. Accademi-

mici della Crusca. Firenze (Venezia), 1750. Vol. 6. in 8. L. 36.

Nel tomo primo sono la Dere, la Moglie, gli Inecentzimi, la Siava del Cecchi, nel tomo secondo i Dirimili, 'l' Astrinolo, il Servigiale del medesimo; nel tomo terzo la Genois, la Sprimas i, Perentadi del Lacca; nel tomo quarto la Strega, la Siella, la Pingeebere, l' Artigogolo del medesimo Lacca; nel tomo quarto la Strega, la Siella, la Pingeebere, l' Artigogolo del Moglie, la Caparita dell' Ambia; e nel tomo sesto il Grandio, la Cofoneria dell' Ambia; e nel tomo sesto il Grandio; la Cofoneria dell' Ambia; e nel tomo sesto il Grandio; la Caparita dell' Ambia; e nel tomo sesto il Grandio; la Caparita dell' Ambia; e nel tomo sesto il Grandio; la Commendia l' Artigogolo son allegata dai Vocabolariati il è questa la prima edizione, e trovasi anche separamente. La Collezione è fatta con diligenza per opera del Dott. Giancarlo Frighetti, e riusci abbastanza corretta. In qualche Commendio ai veggano sepante le varie rezioni tratte dalle edizioni o allegate dai Vocabolario o più riputata. Tutte le Commendie nono separatemente i migatipiata delle commendie nono separatemente i migatipiato diverno, come Recolto di XI. rere e selebri Commentiese, Vol. 2, in 8, e 6.

TESORO de' Poveri . Vedi Spano (Pietro ) .

TINUCCI ( NICCOLO') Vedi Montemagno.

TOLOMEI (CLAUDIO) LETTERE. Venezia, Domenico e Cornelio de' Niccolini, 1559. in 8. Raro. L. 20.

Sono ar. numerate apó, indi 8. car. non numerate con Tavola d'alune materie, Dichinazione di alune cose Greche de sono sparse per il libro, e Tavola de'nome proprii. Nell'ultima pagina v'è il registro con la data. Quantunque dicasi nel frontispizio di queste Lettere che l'edizione è fatta con nuove aggiunte, e con sommo diligenza ricorretta, niente di meno ne abbiamo il seguente guulzio di Ap. Zeno (Lettere Pamil, T. VI. p. 335.): He considerata i giarni paratai l'edizione dei Niccolisi 1558. (per ertore, giacchè ha nel frontispizio 2590, edi in non ai legge 1560.) delle Lettere di Clisadio Tolomia, che è la citase della Contra : e qua e là l'os revusta curì terretta, che in malti laugh in conuenar, per perela intendere, consularia con quello di Gratino, 1590, in de Special dell'altre di lai in B; e mi sino stapito, come i Signor de-

cademici abitimo recita quella del Niccolini per terto di lingua. . Sappia insilere, re pure mon lo ba siverito da se, cho la prima calicione del Giolito contien qualche lessera del Tolomei, che da lui fu espressamente levata sulle susreguenti. Ve n' ha però alcuna ambie aggiunto surro il fine. Nella prima edizione di Venezia, Giolito, 1957, in 4, accennata dallo Zeno furono queste Lettere sampate colla nouvo ortografia introdotta dal Tolomei per distinguere gli a vocali e gli a consonanti; la e aperta, e la chiusa, 1, l'aquido, e l'i puro, la e gerosa, e la chiusa, 1, l'aquido, e l'i puro, la e gerosa, e la chiusa, 1, l'aquido, e l'i puro, la e gerosa, e la capido, e d'altre stranezze che furono poi tolte nella ristampa allegata. Una moderna edizione si è fatta delle Lettere ed Orazioni del Tolomei in Fermo, Paccasassi, 1958. Pola, e in 4 pice.

TOSA (SIMONE DELLA) Vedi Cronichette antiche. TULLIO Rettorica. Vedi Aristotile Etica, 1734-TUSSIGNANO (B. GIOVANNI) Vedi S. Gregorio Morali, 1486.

V ARCHI (BENEDETTO) STORIA FIORENTI-NA, nella quale si contengono l'ultime revoluzioni della Repubblica Fiorentina, e lo stabilimento del Principato nella Casa de' Medici. Colonia (anzi Augusta), Pietro Martello , 1221. in foglio. Col ritratto dell'autore. L. 40.

Devesi quest'edizione al Cav. Francesco Settimani Fiorentino. Continea noncle a vita sfell autore, già seritta da D. Sile vani Razzi, e quella Messa che leggesi nell'edizione delle Lezioni del Varchi, 35,0. Un perfetto semplare noa dee mancare dell'autore, che vi dirimetto dell'autore, che va dirimpetto alla sua vita, e del Ramo della Bampilio de Medici è potto infine della vita medesima, tutti incisi in tame. Nella massima parte degli cemplari suol mancare la narzazione della scellestareza di Pieriogi Pannese contra il vescono della scellestareza di Pieriogi Pannese contra il vescono della scellestareza di pieriogi Pannese contra il vescono della scellestareza di pieriogi pierio della scellestareza di pierio della scellesta della scel

P 7

quelle degli altri fogli; e l'istoria termina alla pag. 640. con un piecolo freginzzo in fine; l'addove negli exemplari mutilati termina l'istoria alla pag. 639, con un gran fregio sotto. Alcuni di queri exemplari mutilati fromo redintegrati colla ristampa dell'ultima carra farta di poi altrove; mas i ravvisno sobito, a ei al poga mente alla diversità delle carta alla pag. 639, che è di y; righe; et alla con che escendo piena, pon ha fregio alcuno in fine.

LEZIONI dette nell' Accademia Fiorentina. Fiorenza, Filippo Giunti, 1590. in 4. L. 20.

Ha il libro 12. carte in principio non numerate. A trese del frontispito è la Tesule delle Lerjoni. Spepe dedica ed un sonetro di Filippo Giunti a Don Giovanni de' Medici, e la vita del Varchi scritta de Don Silvano Rezzi von amico, e indirizzata a Bernardo Medici. Le Lezioni, che sono trasta, occumpano 652. pegino numerate, dictro alle quali si trovano la Trovala delle core più necasili, l' Errate in 20. carte, è duna catta ja fine con tenistro, e data.

- l' ERCOLANO, Dialogo nel quale si ragiona delle lingue, e in particolare della Toscana, e della Fiorentina. Firenze, Giunti, 1570. in 4.

Precedono 6. carte non numerate, con frontispizio, dedica de' Giunti, altra dell'autore, ed indice de Trattati. L'opera è di pagine 339, numerate. Seguno 12, carte non numerate con la Tavola delle core più notabili, in fine della cuale stano registro, impresa, e data.

- lo stesso. Firenze, Tartini e Franchi, 1730. in 4. L. 12.

Devesi quest' ottima ristampa a Monsig. Bottari. E' non solo arricchita di annotazioni, ma accresciuta con un Dialogo d'autore contemporaneo al Varchi.

— lo stesso, colla correzione ad esso fatta da Lodovico Castelvetro, e colla Varchina di Girolamo Muzio. Padova, Comino, 1744. Fol. 2, in 8. Con una medaglia del Varchi in principio.
L. 16.
Ouer! Quet' edizione Cominina su 'ricopiata sulla Fiorentia 1720, e per la seguinte fatteri e, per la diligenza coque di eseguita, come si rileva dalla prefazione pestuma di Antonfederigo Seghezzi, rivusi sensa tonfonto magliore d'ogni altra. Di Gaetano Voloji pazientissimo uomo, (così innamonato de' libri, che per timore che l'esemplare dell'opera del Castelvetto inserita in quast'edizione non si difformase nelle famai de Compositori della attamperia, com è solipo accadare, lo trascrisse tutto di sua namo) ci acconta nella tittamo gli di acto di come della cominata della cittamo della compositori della non completio di forma tittamo gli di acto di con lo compositori della cittamo gli di acto di con occupitato della cominata della cittamo gli actori di sua mono con sulla cominata della cittamo seguina di una displica sumpara revente i opportire a cagione d'una figlio trampara revente i o, enon voluto cambiarcia de chi esabiligato. Cotì un mancante e difforme ne partori più di unile belli ed interi.

- SONETTI. Firenze, Torrentino, Parte Prima,
1555; e ivi, Parte Seconda, 1557; Vol. 2. in
8. Raro.
L. 32.

P. 1X . 30

Il primo volume comincia con 9. carte non numerate, nelle quali sono il frontispizio, la dedica dell'autore a D. Francesco Medici Principe di Firenze, e l'indice. Seguono le rime da pag. t. a pag. 272, inclusive, è termina il volume con altre 12. carte non numerate, contenenti un altro indice, l' errara, l'estratto del privilegio, e la data. Il secondo serata, l'estratro dei privilegio, e la data, li secondo volume è di 125, pagino, l'ultima delle quali soltanto è senta numeri. Segue un'indice, che comincia rego dell' lultima pagina, ed è compreso in altre qu'exte non nume-rate, e che terminano con un Errata. Il de Bure ha osservato, che nel frontispizio del secondo volume, per isbaglio dello stampatore fu impresso l' anno 1554, ma fu posta la correzione in più esemplari col mettere una cartina colla lettera V sopra i due primi numeri che seguono la lettera L : sicche quando anche si trovasse essa seconda parte coll'anno 1554 è da tenersi per la citata . Si avverta inoltre, che le pag. 83, 84. di questo secondo volume sono bianche. Alcuno sospetto che possa trovarsi un qualche esemplare con esse pagine impresse, il che pare che non debba sussistere, giecche la tavola de' sonetti non ne ha alcuno che mandi ad esse pag. 83, e 84, tranne un er-rore di stampa nel sonetto che principia Fortunio, a cui non par l'Arno, e 3 Peneo, dove s' impresso 84, in luogo di 48 . Si avverta che i Sonesti Pasterali , i quali vengono nel Vocabolario con questa speziale denominazione ci-tati si trovano impressi in questa medesima edizione.

# P.VII. //.

- SONETTI SPIRITUALI, con alcune risposte e proposte di diversi eccellentissimi ingegni. Firenze, Giunti, 1573. in 4. Raro. L. 16.
- Mancano questi sonetti nell'edizione antecedente, e la stampa è assai bella. Il volume è composto di 4. car. in principio non numerate con frontispizio, edeicatoria, e indici. Seguono poi pag. 128, contenenti li Sonetti, senz'altro.
- L. 10. SUOCERA, Commedia in prosa. Firenze, Sermartelli, 1569. in 8. Raro. L. 10.
- RIME BURLESCHE. Stanno in Berni Opere hurlesche, 1548, e 1723, Nel Libra Cantici Carnascialeschi, 1559. si leggono alcuni Canti del medesimo Varchi.
- -- Vedi Boezio, e Seneca.
- † UBERTI (FAZIO DEGLI) DITTAMONDO. Vicenza, Leonardo da Basilea, 1474. in foglio.
  - La presente prima edizione è libro di grande rarità, non tenendosi in veruna considerazione la ristampa fattane posteriormente in Venezia nel 1501. Il Crevenna da un'esatta descrizione del volume impresso a due colonne di 39. righe per cadauna. Non ha nè numeri, nè richia-mi, ma le segnature da e sin ad e tutte di 8, carte, eccettuato s di 6, ed o di 4. sole carte. Le segnature sono così basse, che se il libro non ha il suo margine tutto intero si crederebbe che vi mancassero. E' da sapersi, che i Vocabolaristi allegarone quest'opera sopra testi a penna, dicendo nella prefazione al Vocabolario 6. VI, il Poema stampato estere dere ogni immaginazione scorrettissimo . Ho inserita l'edizione Vicentina, giacche d'ogni opera citata dalla Crusca, e di qualche considerazione ho fatto sempre cenno, anche se l'edizione non è stata adoprata dai Compilatori . I celebri Antonmaria Biscioni in Firenze, e Monsig. Bottari in Roma pensarono a darci una buona ristampa, dicendo quest' ultimo in una sua lettera ad Ap. Zeno, che al Dittamondo sarebbero state atsai meglio quelle carezze, che alcuni lesserasi fecero al Quadriregio. Veruna edizione moderna ebbe poi effetto; ma alla buona riuscita di questa

sarebbe utile il prezioso Codice del sec. XV. del Dittamondo con chiose, che trovasi descritto accuratamente nella Biblioteca MSS, Farsetti ( Tom. II. pag. 163. e segg.).

- RIME. Stanno in Conti, Bella mano, 1595, in Allacci Poeti antichi; e in Rime Antiche, 1527.

VELLUTI (DONATO) CRONICA di Firenze dall' anno 1300. al 1370. Firenze, Manni, 1731.

La prefazione del Manni espone in ristretto la vita dell'autore, e'l contenuto dell'opera, alla quale aggiunse per appendice un frammento d'altra Cronica dall'an. 1342. al 1345. scritta da Francesco di Giovanni Durante, morto nel 1377 . Nell' indice del Vocabolario ai avverte d'aver citata quest' opera anche sopra testi à penna, e che varj esempi o mancano, o sono diversi in questa edizione .

VETTORI (PIERO) TRATTATO delle lodi, e della coltivazione degli ulivi. Firenze, Giunti , 1574. in 4. Raro.

Le 4 prime carte, oitre al titolo, contengono la dedicatoria del Vettori al Ducs di Firenze e di Siens. Seguono 90. pagine numerate, ed una carta in fine contenente l'Errata. lo stesso, colle Annotazioni del Dott. Giuseppe

Bianchini da Prato. Firenze, Manni, 1718. in 4. Per quanto abbia cercato, non bo mai potuto trovere che in

Firenze l'anno 1720. sia stata fatta un' edizione di quest' opera; siccome vuole la cisazione de' Sigg. Vocabolaristi; bensì ne trovai quella del 1718. Non veggo pertanto come anche la moderna vistampa di Fitenze 1762, nel frontispizio dicasi fatta sopra quella del 1720, (Bravetti).

† -- lo stesso . Firenze , Stecchi , 1762. in 4. L. 6. Oltre alle note del Dott. Giuseppe Bianchini vi sono in queata buona ristampa altre annotazioni di Domenico Maria Manni.

VILLANI ( GIOVANNI ) STORIA, nuovamente corretta, e alla sua vera lezione ridotta. Firen-L. 44. ze , Giunti , 1987 in 4.

Ha

- Ha 28, carte in principle con ritolo, dedica di B. P. o Francetto Medici, e tavola de capitoli. Segue l'Istoria în pag, 396, numerate, e sotto l'olitma, registro e data. Indi si trova la Tavolo delle cere outebili di car. 60, e la Tavolo delle Cester Fiorimine di car. 2. La penolitima carta ha il registro, l'impresa, la data, e sergo l'Erraso. L' ultima carta è bianca.
- VILLANI (MATTEO) STORIA che serve di continuazione a quella di Giovanni suo Fratello. Venezia, ad instanzia de' Giunti di Fiorenza, 1562. in 4.
  - In principio si trovano 16. carte con titolo, dedica de' Giunti a D. Francesco de Medici, e Tavolo de' Capitoli. La numerazione delle Istorie artiva sia a pag. 533; dopo seguono le Tavole delle core più notabili in 21. carte, l' ultima delle quali fia terpe, registro; impresa, e data,
  - la stessa « Firenze », Giunti, 1481. in 4. L. 32. Ristanpe della prina «ristione. Ha in principio 16. carte con finortispino, dedicti con in the principio dell'une carta con ha che un freglo dall'une all'unita parte. Seguono pag. 560. numerate « e la tavola in fine di carte ai, ed una per il registro, l'impresa, « la dara.
    - VILLANI (FILIPPO) della STORIA di Matteo Villani li tre ultimi Libri, che sono il resto dell' Istoria scritta da lui, che nelli stampati sin ad ora mancano; con un' aggiunta di Filippo Villani suo figliuolo, che arriva sino all'anno 1364. Firenze, Giunti, 1577. in 4. L. 24.

ditte-

P. JY. 42

tanti uniazioni, lo che possiamo con franchezza affermare per avena fatto un accursa vitecomre, principalmente per servizio della presente impressione del Vecabelazio. Una buona ristampa di quesi edizione del 1977. si fece da Filippo Giunti in Firenze nel 1396. in 4.

Quanto all' Istorie di Matteo, e Filippo Villani nell' Indice si leggono citate quattro edizioni de'Giunti di Firenze 1562-1567-1577-1581 . Ma per trovare le vere edizioni, che in esso si sono volute indicare, e per isbaglio sono talvolta malamente accennate, egli fa di mestieri, che in primo luogo si sappia la stampa del 1562. non essere altrimenti di Firenze, ma bensì di Venezia; la qual cosa chiaramente apparisce anche dalla Prefazione dei Giunti di Firenze, posta innanzi ai tre ultimi libri di Matteo, con l'aggiunta di Filippo suo figliuolo nell'ediz. del 1577; ed in quella del 1562. non vi sono che i primi VIII. Libri, e par-re del IX. sino al Capitolo LXXXVI. della Storia di Matteo. La seconda edizione allegata è bensì di Firenze; ma in luogo del 1567. deve stare 1577, nel qual anno i Giunti per la prima volta diedero al pubblico il rimanente del Libro IX. della Storia di Matteo, con l'aggiunta di Filippe suo figliuolo, che veramente arriva al 1364. L'ultima edizione citata , abbenche sia di Firenze, e del 1581. come indicano i Vocabolaristi, non ha però, come essi dicono, e come promette il frontispizio, anche l'aggiunta di Filippo: la quale si vede nella suaccennata edizione de Giunti di Venezia dell' anno 1562. (Bravetti).

† VILLANI (GIOVANNI, MATTEO, E FILIPPO)
ISTORIE. Milano, 1729. Vol. 2. in foglio. L. 36.

Formano i volumi XIII., e XIV. della gran Collecione degli Scrittori delle cone di Italia del Muntorii, ce ne immo natimpati degli esemplari separatamente. La Storia di Gioranni in quete dell'intore fu col soccorro di un codere Recanati accresciuta di vari capitoli, totalmente mancanti nelle precedenti impressioni, ed attri in esse dimezzati vemero in questa suppliti. Quanto poi alle latorie di Matteo e di Filippo fii anche in queste ampplito a molte mancanze. In opni modo vari sono i pareri sull'intrinseco pregio di quest' edizione, e può dirisi senza rimore di etrace, che manchiaP. 1.1%

mo tottsvia di una completa edizione di questi illustri storici, fatta in modo da ottenene l'approvazione dei dotti; e collazionata sopra buoni ed antichi testi. L'avvano promessa glistampatori Tartini e Franchi di Fiernez, ma non la mandarono poi ad effetto. Nella gran Collezione delle Opere Classiche Italiane, comiciata a atampara in Miliane l'anno 1802. In 8. gr., e che tuttavia si continua, n'un miglioramento si è fatto alla ristampa del Villani, con cui ha avuto principio quella vasta impresa. Si è ciecamente seguiro il testo del Muratori, riduccando alta moderna esquiro il testo del Muratori, riduccando alta moderna velli spero che sia risechta o il merito di darci finalmente un'ortima ristampa, il quale possa risucire dega della squisitezza del suo gusto, e della sua perizia in tali imprese onorevolt.

-P.111 17.

- VITE DE'SS. PADRI, Volgarizzamento di esse, e VITE di alcuni Santi scritte nel buon secolo della Lingua Toscana. Firenze, Manni, 1731-35. Vol. 4. in 4.
  - L'editione di queste vite procurataci da Dontenico Maria Manoi nulla ha che fare colle solite vite de S.N. Padri di più antica stampa. L'editore assicura, che in tutte le vecchie editioni, ma sit rova guasta la frate, preçari, e rattostispi i periodi, alteranon il sumimono, e i fasti conti trasformati, che in vecci di invitare a leggere, ne vugliano, e ne distandoni degli continuato, con la continuato della con
- VITE, o Leggende di Santi. Vedi Vite de SS. Padri 1731-35, dove si leggono nel volume terço e quarto le Vite di S. Giambattista, di S. Girolamo, di S. M. Maddalena, di S. Margherita citate nel Vocabolario, e così pure molte altre Vite sin al numero di ventidue.

P. 111 17

VIVIANI (VINCENZIO) Quinto Libro degli Elementi di Euclide, ovvero Scienza delle Proporzioni; Ragguaglio sopra le Opere del Galileo; e Diporto Geometrico Firenze, alla Condotta, 1674 in 4. Ha 6. carte in principio con antiporta, fronthipizio, dedica al Card. de Medici, prefazione, e indice. Seguono 284. pegine numerate, e due tavole in fine.

Nell' anno 1690. si riprodusse il Quinto Libro in 12, e trovasi ancora nell' opera intitolata: Elementi Piani e Solidi d' Euclide. Firenze, Carlieri, 1769. Vol. 2. in 12. con figure.

DISCORSO al G. Duca Cosimo III. intorno al difendersi da' riempimenti, e dalle corrosioni de' fiumi, applicato ad Arno in vicinanza della Città di Firenze. Firenze, Pietro Matini, 1688. in 4.

P.V.28

Ha due carte in principio, una col titolo, l'altra con un motto latino. Seguono 72. pagine numerate.

 TRATTATO DELLE RESISTENZE DE' SO-LIDI ec. Sta impresso nel Vol. III. delle Opere Galilei, Firenze, 1718.

URBANO. (Opera da alcuni erroneamente attribuita a Messer Giovanni Boccaccio). Firenze, Filippo Giunti, 1598. in 8. L. 12.

Opuscolo di 72. pagine numerate, compresori il frontispitio, e l'ultima pagina col registro, l'impresa, e la data. E stato rattampato anche colla data di Firenze, 1792, in 8. Nell'annotazione (159), all'indiversa (1600 per 1600 per 1600

ZIPPOLI (PERLONE) Vedi Lippi (Lorenzo).

pagar jagaring ayan di mga jagaring ayan

The state of the s

# VOCABOLARIO

#### DEGLI

## ACCADEMICI DELLA CRUSCA.

Doro aver dato la Serle de' testi di lingua. a stampa usari nel Vocabolario degli Accademici della Crusca non sono da ommettersi alcuni pochi cenni anche sulle varie edizioni che sono state fatte di quella celebratissima opera . Quanto all'origine di sì vasta impresa, quanto alla storia de' suoi progressi, quanto al valore de' suoi cooperatori . quanto in fine ai grandi miglioramenti de' quali può essere suscettibile lo rimetto il lettore ad istruirsene in tante opere che abbiamo o di antica o di recente data . Ottimi lumi potrà eziandio raccogliere dalle Prefazioni delle varie stampe del Vocabolario; dal Manifesto per una nuova compilazione del medesimo diretto agli Amatori della lingua italiana, ed impresso in Liverno da Tommaso Masi e Comp. a' 20. Gennajo 1794; dal Manifesto, e dalla Prefazione del Nuovo Dinionario Enciclepedico dell' Ab. Alberti di Villanova ; ed in fine dall' Opuscoletto intitolato: Discorso sulle Riflessioni velative al Vocabolario della Crusca ec. letto dal Dottor Luigi Targioni nella Società Colombaria Fiorentina, ed edito in Firenne nell' anno 1804, in 8,

Io accemerò intanto, che tra le molte edizioni del Vocabolario che ci rimangono quattro sole sono state eseguite con approvazione dell'Accademia della Crusca. La pri-

ma vide la luce in Venezia, Alberti, 1612. in foglio, ed è fornita di dedica, e di prefazione di Bastiano de' Rossi detto lo 'Nferrigno. In essa i compilatori, sull' esempio del Calepino, ebbero principalmente in iscopo di spiegare le voci antiche ed usate dagli scrittori del buon secolo, e lavorarono poi all'oscuro, indeterminati essendo sulla scelta delle opere degli autori moderni . Una seconda impressione si esegul pure in Venezia, Sarzina, 1623. in foglio, ma con aggiunte e miglioramenti di assai poco momento. Guido Ottonelli, vero autore del libro: Annotazioni di Alessandro Tassoni sopra il Vocabolario degli Accademici della Crusca, in Venezia, Rossetti, 1698, in foglio, scrive nel proemio a' suoi Aringbi per lo Vocabobario rimasti inediti ( e riportato dal Tiraboschi nella sua Biblioteca Modenese ), che per avventura gli capitatono alcuni fogli della prima srampa del Vocabolario, li quali, per essere dettura brieve , lo potei veder diligentemente , e mi parvero in ogni faccia delle cose, che mi fecer dubitare, se venissero, o no, dalla penna di que' Signori (dell' Accademia della Crusca). Fornito poi di stamparsi, io l'ebbi intero, e vidi in un attimo che i detti fogli erano stati ristampati , perchè delle cose , che notate io aveva n' erano state corrette alcune, altre tolte via, e mutate clausole , e periodi'.

Dopo le due edizioni fattesi fuori del suole Toccano, la seconda delle quali si replicò parecchie volte in Venezia senza alcuna nuova addizione negli anni 1680, 1687, usol: una nerita atampa in Firenze, nella Stampris addi Accademia della Crusca, 1651 usol: 3, in foglio. Ha quest' impressione (che quando trovasi in carta grande suol essere divisa in quattro volumi, ma continuando sempre con una sola numerazione e registro).

Bus

una prefazione diversa dalle precedenti, è la dedica è scritta dal Sen. Alessandro Segni. Fu molto accresciutà di voci e di esempli, ma gli editori andarono assai ritenuti nel correggere gli abbagli dell' edizioni anteriori.

L'impressione più d'ogni altra copiosa e ripurata è fatta in Firenze, Manni, 1739-38. Vol. 6. in foglio, e quest' è quella che principalmente sogliono procurati i raccoglitori del libri allegati dai Vocabolaristi. Ha una dedica dell'Informe (il Card. Alsmanno Salviati) al Gran Duca Gastone, ed una dottissima prefizione scritta da Monsig. Giovanni Bottati. Di questa Impressione Quarta è stata incominciata la szampa alquanto immaturamente, e nel proseguimento del lavoro gli editori usarono diligenze più accurate e più intense di quello che usate avessero ne' primi volumi. A vivertano i raccogliori, che il quinto e sesto volume essendo rimasti in un imagazzino esposti ad un'improvvisa inondazione dell'Arno sogliono essere macchiati d'acqua, e pochi sono gli esemplati che trovar si possono affitto intatei.

All'altima Fiorentina edizione, che in ogni modo riacci bella e nitidissima, suol aggiungensi per compimento il volume seguente: Giunta de Vocaboli raccolii dalle Opraed degli Austri approvati dall'Accademia della Crasca. Seconda edizione in miglior guisa ordinata e corretta, 1751. in feglio. Essendosi tistampato il Vocabolatio in Repais, notta Stamperia di Giovanni di Simone, 1746-48. Pol. 6, in feglio, colà s'impresso la prima volta essa Giunta, di cui è migliore ristampa la sopraccennata dell'auno 1751. N'è stato editore il Dott. Pasquale Tommast Na. politano, ma'non è da passarsi sotto silenzio ch'egli profitto delle fatiche fatte dagli Accademici della Crucca, o spezialmente dal Co. Bartolommo Casaregi; e ci avvere

tì inoltre il Mazzuchelli che fece grand' uso dell' opera del P. Bergantini: Voci. Italiane al' Ausori approvani dalla Crasca ec. Venezia, Bassaglia, 1745, i de adducendo le voci, e quasi le stesse spiegazioni di quest'autore anza prò mai nomianalo » Il P. Bergantini diede in seguito un nuovo ordine al suo libro, che divenuto quasi an' opera nuova uscl in luce col titolo: Raccolsa di nute le voci stegeres mel Peccholario altimo della Crusca, e aggiunta di altre che ivi maneano di Dante, Petrarca e Boccaccio, in Venezia, Radici, 1760. in Petrarca

Venezia, la Città d'Italia în tutti i tempi ricca più di egni altra di grandiose tipografie, ed attenta alle riproduzioni degli ottimi libri , ristampò sollecitamente la Quarta Impressione Fiorentina co' torchi del Pitteri nel 1741. in Vol. 5. in 4; en lo stesso tipografo Pitteri riprodusse noi il Vocabolario nell'anno 1763. pure in vol. 5. in 4. dandoci un' edizione, che quanto all' accuratezza, ed alle aggiunte è preferibile ad ogni altra sin oui accennata. Le aggiunte dell'edizione Napoletana furono tutte inserite a' luoghi loro . Questa Venera edizione pud dirsi accresciuza e corretta dalla nostra Crusta, mentre la maggior parse delle addizioni fu fasta dal nostro Accademico Francesco Martini, come puà vedersi dalle autografe sue postille marginali fatte al Vocabolario da lui posseduto, e che pentilmente comunicò il di lui fielio Francesco Marsini alla & Accademia Fiorentina . Così ne scrisse l' autore delle Riffessioni lerre nella R. Accad. Ficeentina Ban. 1792. e riportate nell' Opuscolo già ricordato del Sig. Dott. Targioni . '

Dopo l'ultima Veneta edizione, e sin a' giorni nostri in huogo di un nuovo e ben compilato Vocabolatio furono assordati i nostri poveti orecchi o con progetti che non riscossero i voti generali, o con critiche che atterrirono i più pusillanimi, o con sistemi distruttori di quelli de' nostri padri . Il risultato di tante letterarie quistioni, e di tanti odierni lumi è la mancanza in cui siam tuttavia di un' opera di tanta importanza ridotta alla maggiore possibile perfezione. Grazie intanto sono da rendersi alla memoria onorata dell' Ab. Alberti di Villanova, il quale seppe profittare degli studi di alcuni valorosi Toscani, e sostener seppe enormi fatiche egli stesso per venire a capo di pubblicare, come ha fatto, il suo Dizionario universale crisico enciclopedico della Lingua Italiana, in Lucca 1707-1805. Vol. 6. in 4. La morte dell'autore ci lascia desiderare l'ordine sistematico a cui volea ridurre l'opera sua, ma questa quantunque essere possa, secondo alcuni, censurabile o per mancanza di esatte definizioni, o per iscarsezza di citazioni, o per uso fatto di qualche scrittore di bassa lega, o per povertà di termini scientifici in Nautica, in Fisica, in Chimica, ella è tuttavia assai commendevole, e meglio d'ogni altra provvede ai bisogni della letteratura del nostro secolo)

# APPENDICE

Di alcune opere che non furono comprese nello spaglio fatto da' Compilatori del Vocabolario, ma che vengono da ottimi scrittori raccomandate come utilissime allo studio della lingua italiana.

Boccaccio (Giovanni) Rime pubblicate dal Cav. Giambattista Baldelli. Livorno, Masi e Comp. 1800. in 8.

BUCCOLICHE di Vingilio volgarizzate da Bernardo Pulci Fiorentino; e Buccoliche di Francesco de Arsocchi Senese, di Hieronymo Benivieni Fiorentino, e di Jacopo Fiorino de Boninsegni Senese, con Eligie ce. Impresse in Firențe, per Maestro Antonio di Bartolommeo Mischomini, 1481. in 4. Prima edițione ristampata posica dal Miscomini medesimo negli anni 1484, e 1494. sempre in 4.

CARO (ANNIBALE) Lettere scritte a nome del Card. Farnese. Padoya, Comino, 1765. Vol. 3. in 8.

CASTIGLIONCHIO (LAPO DA) Ragionamento, e Lettere Toscane di Bernardo suo figliuolo, e di Francesco di Alberto suo nipote. Bologna, Colli, 1723. in 4.

Castiglione (Baldassare) Lettere. Padova, Comino, 1769-71, Vol. 2. in 4.

- det-

- detto, Poesie Volgari. Roma, Pagliarini, 1760.
- CERTALDO (PACE DA) Guerra di Semifonte, e Cronichetta di Neri degli Strinati . Firenze, 1753in 8.
- CHIABRERA (GABRIELE) Lettere date in luce da Giacomo Filippo Porrata Ges. Bologna, dalla Volpe, 1762. in 4.
- Demetrio Falereo volgarizzato da Marcello Adriani il Giovine. Firenze, Albizzini, 1738. in 8.
- GALILEI (GALILEO) Considerazioni al Tasso; e Discorso di Giuseppe Iseo. Roma, Pagliarini,
- GRAZZINI (ANTONFRANCESCO) DETTO IL LASCA, P'Artigogolo, Commedia. Firençe (Veneçia), 1710. in 8. Sta nel 4. Volume del Teatro Comico Fiorentino, e trovasi anche separatamente.
- MACCHIAVELLI (NICCOLO') Opere inedite. Colla data di Londra, 1760. in 4; e con altre cose inedite. Amsterdam (Lucca) 1763. Vol. 2. in 4.
  - Lettere. Firenze, nella Stamperia Granducale,
- MARISCALCO (BARTOLOMMEO SOTTO NOME D'AC-CADEMICO ROZZO) Assetta, Commedia rusticale. Marocco (Parigi) presso l'anonimo Stampator del Divano, 1716. in 8.
- MEDICI (LORENZO) Poesie. Londra, Nardini Dulau e Co. 1891. Vol. 2. in 4.
  - -- lo stesso, altre Poesie. Senz'alcuna data in 8.

No-

- NOVELLE di alcuni autori Fiorentini. Londra, Bancker, (Livorno) 1795. in 8.
- Pieri (Paolino) Cronica delle cose d'Italia dall' An. 1080. fin all' anno 1305. Roma, Monaldini, 1755. in foglio.
- PITTI (BUONACCORSO) Cronica dal 1412. al 1430. Firenze, Manni, 1720. in 4.
- Poesie di alcuni antichi rimatori Toscani. Roma,
- Pucci (Antonio) Poesie. Firenze, Cambiagi, 1772. Vol. 4. in 8.; e non Vol. 2. com'è segnato in Bravetti.
- Pulci (Luca) Driadeo, Poema in ottava rima. Firenze, 1479. in 4. Prima edizione con data. Fu ristampato parecchie altre volte nel secolo XV.
- RINUCCINI (OTTAVIO) Drammi Musicali. Livorno, Masi e Comp. 1802. in 8.
- VETTORI (PIERO) Viaggio di Annibale per la Toscana. Napoli, Campo, 1780. in 8.
- VILLANI (FILIPPO) Vite degli Uomini illustri Fiorentini. Venezia, Pasquali, 1747. in 4.
- ZENONE DA PISTOJA, Pietosa Fonte. Firenze, 1743. in 8. Sta in Deliciæ Eruditorum, e troyasi anche impresso a parte.

- a characteristic of the control of t
  - The Author Control of the Control of
- en literal land
- The second section of the second secon
- Ion De La Carte Tenal Penal . La .
- Personal and a control of the second of the
- Pater (LX A) Likely, Posma in organishma, Ela color et al likely (Ethiol of the continuade et al likely (Color of the et al likely) 2000
- Renormed (Formal of What will Made of Advance), about a Compared as to be
- Verrance (Verrolf Family 12 at the trade for the 40sector and a complete Company of the and a
- Van de (Forme) in lest Courses to the Idea
- Apart Sparie (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (19

# TAVOLA GENERALE

Degli autori e delle opere a stempa usate nel Vocabolario degli decademici della Cruca ; e di unte le altre opere comprese nelle varie edizioni registrate in quitta Serle, non meno che degli scrittori che affaticarono per ridurre le edizioni medesime ad un' accusata lezione.

### A

ACCADEMICI della Crusca , Stacciata Prima o Difesa dell' Orlando Furioso dell' Ariosto , pag. 1.

ACCADEMICI della Fueina di Mersina, Edizione del Volgaritzamento della Storia della Guerra di Troja di Guido Giudice dalle Colonne. Vedi Colonne (Guido dalle), pag. 37. ACCOLTI (Pierro) Orazione in lode di Gosimo II. Nel T. PI.

P. I. Prose Fiorentine .

ACQUETINO (Giovanni, da Prato) due Sonetti. In Montemagno Rime, ediz. 1718.

ACQUINO (Rainaldo d') Canzoni . In Allacci Poeti Antichi .

ADIMARI (Alexandro) Traduz. di Pindaro , pag. XV.

ADIMARI (Ladovico) Orazione nel Venerdi Santo . Nel T. P. P. I.

Prote Fiorentine .

ADRIANI (Marcello) Lezioni due sopra l'educazione della nobiltà Fiorentina. Nel T. IV. P. II. Prote Fiorentine. -- Traduzione di Demetrio Falereo, pag. 178.

AFFO (P. Ireneo) Ediz. dell' Orfeo del Poliziano, pag. 119.
AGOSTINO (S.) Volgatizzam. de' Sermoni, pag. 1. Volgarizzam.
della Città di Dio, pag. 1. e seg.

ALAMANNI ( Antonio ) Rime , pag. 2. Stanza sul beccafico , ivi.
ALAMANNI ( Giambattista) Lettera a Benedetto Varchi . Nel T.
- M. P. IV. Prote Fiorentine .

۸٦

ALAMANNI (Luigi) Opere Torcane, pag. 1. — Coltivazione, pag. 3. — Girone il Cortese, ivi — Avarchide, pag. 4. — Satire. In stripus Supirus, affiz, 1. Levis A Brachetto Varchi, Net T. T. F. UV. Prus Sinvestine . — Orazione in lode di Filippo Sassetti, ivi T. IV. P. I. — Epigrammi, Nell'adiscomin, 1718.

ALBERTANO Giudice , Trattati ec. , pag. 4.

ALBERTI (Antonia degli') Sonetto : In Alfacci Posti Antichi.

ALBERTI ( Battister) Sonatto. In Alignei Poesi antichi .

ALBERTI ( Ali. Francesco, di Villanova ) Dizionario universale

critico enciclopedico della lingua Italiana, pag. 175.
ALBERTO Fiorentino, Voltarizzamento di Bozzio, pag. 24.

ALBICANTE, Sonetto . Nel Berni Orlando innamendo , ediz.

ALBIZI ( Alberto ) Sonetto. In Allacci Poeti Antichi .

ALBIZI (Filippo ) Sonetti . In Allacci Poeti Antichi .

ALBIZI (Franceschino degli) Rime, pag. 4; e colle Lande di Seo Beltura, edit. 1983.

ALDO il Vecchio, Lettera premessa all' Epistole di S. Caterina, In S. Catroina Epistole , adio, 2500 - Edizione di Dante-, pag. 63. - di Petraera, pag. 125.

ALDOBRANDENI (Silvento) Lettera a Benederto Vacelet ! Nel . T. I. B. IV. Brass Harrisino .

nazaro Opere , Comino , 1723.
ALLACCE ( Leone ) Baccoltai do Puett Antichi , paga 4.

ALLEGR ( Mensodo ) Lettere e Bime, pag. 5. — Lettere di Ser Bol', ivi — Emtastica visiono, ivi — Rime e Proce, ivi.

ALLORI (Agnolo e Crittofano , detti i Bronzini-) Bisuc, pag. 6: ALZANO (Bartolomnico da.) Bidia. dell' Epistole di S. Caterina,

"Ven. Aldo, 1900.; pag. 47.

AMBRA (Francesco d') i Bernandt, pag. d. - if Furto, poé, - la

Cofanaria, pag. 7. - Commedia senan titolo. In Marchiavelli,

Opone, ediz. 1769. Le tre prime Commedie sono imprese ambenel Teatre Comice Florentino.

AddEL 000573 (Girolinto, desto il Gibbo do Pino) Rime. Me'

Canel Carmaciatorbi — lai Sigunter. Pedi Grazzini la Gigantea, e la Nanea, pag. 80. AMENTA (Niepali) Osservazioni sul Torto e'l Dritto del P. Bartoli, pag. XVI.

AMERIGO ( Giovanni di ) Sopetto. In Allacci Poeti Antichi .

AMMAESTRAMENTI degli antichi, pag. 7.

AMOMO , Rime . Nel Berni Rime Burlouche .

ANDRBINI (Antonfranceseo) Lezione sopra un sonetto del Petracea. Nel T. IF. P. II. Prose fiorentine.

ANGELI (Gintio) Lettera a Baccio Valori . Nei T. III. P. IV. Prose Fiorentine .

ANGELI (Piere) Lettere a Baccio Valori. Nel T. III. P. 1p., Proce Liorentine.

ANGELIO ( Piere ) Pedi Bargeo .

ANGELO (Bartolommeo di S.) Sonetto. In Allacci Poeti Ansichi.

ANGIOLIERI degli Anglotieri (Cosco) Sonetti. In Allacci Poeti
Antichi.

ANGIOLINI (Guglielmo) Rime. No Canti Carnaccialeschi . ...

ANGUILLARA (Gérmamandrea) Capitolo al Card, di Trento, e Rime. Nel Berni Rime Burlosler.

ANNOTAZIONI al Decamerone del Boesaccio, pag. 8.
ANSELMO (Mener) Sonetto. In Allani Poni Antichi.

ANTINORI (Sen. Bastiano) Annotazioni al Boccaccio. In Am

ANTINORI ( Sen. Bastiano ) Annotazioni al Boccasegio . Im Annotazioni al Decamerone ec.

APULEIO, l'Asino d'Oro trad. dal Firenzuola, pag. 8. ARCANO (Mauro d') Capitoli. Mel Berni Rime Burleiche.

ARCANO (Mauro d') Capitoli . Mel Berni Rime Burlesche . ARETINO (Pietro) Capitoli . Nel Berni Rime Burlesche .

AREZZO (Gnistone d') Lettere, pag. 83. -- Rime. In Allacci Paesi Antichi, e in Rime Antiche 1527. ec. AREZZO (Lionardo d') Novella. Nelle Novelle Antiche, ediz.

ARIOSTI ( Orazio ) Risposta al Dialogo dell' Epica Poesia di Camillo Pellegrini. Nel T. V. Tano Opere , edia, di Firenze.

ARIOSTO (Gabriele) la Scolastica da esso compita. In Asiante
Commelie, ediz. 1724.

ARIOSTO (Lodovico) Orlando Furioso pag. 9. e segg. - Commedie in versi, pag. 11. -- la Cassaria, ivi -- i Suppositi, pag. 11. -- Rime, ivi -- Satire, ivi.

d' ARISTOTILE, Volgarizzan. dell' Etica, pag. 13. — del Trattato de' Governi trad. da Bernardo Segui, pag. 14. — della Rettotica e Poetica, ivi — dell' Etica ; ivi.

AR.

ARRIGHETTI (Andrea) Lettera a Galileo in materia della re-

sistenza de' solidi . In Galilei Opere .

ARRIGHETTI (Nitedà) Orazionis topra Platone . Nel T., II. P.,
I. Prese Firentine. - Tu loci dei Filippo Salvati; piu T. III.
- In lode di Cosimo II. ivi T. IP. - In lode di Maria Mad.,
dalens Grandochessa di Tostana; piu - Cicaltata sopra il citriolo, piu T. I. P. III. - Cicaltata in lode della torta; più ARRIGHETTO da Settimello, Trattato dell'Avvenità della Fortuna » PRA.

ARSOCCHI (Francesco de') Buccoliche . Vedi Buccoliche ec., page

ASTORRE (Gherardo d') Laude. In Beltari Laude Spirituali; ediz. 1485.

ATTAVIANO, Sonesto. In Allacci Paeti Antichi .

ATTI APOSTOLICI, pag. 15.

AVERANI (Benedetto ) Lezioni sette sopra diversi argomenti. In Prose Fiorentine T. III. P. II. 5. — Lezioni quattro sopra altri argomenti filosofici, tvi T. IV. P. II. — Orazioni ; Poesie ; Lettere, e Lezioni, p. p. s. XV.

AVERANI (Giuseppe) Lezioni Toscane. Vedi Gori Vita dall' Averani, pag. XX.

### В

BALDELLI (Francesco) Capitoli e Rime. Nel Berni Rime Bur-Lesche.

BAIDELLI (Cau. Gio. Bassista) Elogio di Niccolò Macchiavelli .

Nel Masshiavelli Opere , Filadelfia , 1796. - Edizione delle Rime del Boceaccio, pag. 177.

BALDINUCCI (Filippe) Vita di Lorenzo Lippi. Nel Malmantile di Ler. Lippi. -- Vocab. del Disegno, pag. XV. -- Decennali, ivi. -- Vita del Cav. Bernino, pag. XVI.

BALDOVINI (Franceico) Stanze. In Berni Rime Burleisbe. - Cecco da Varlungo, pag. XVI. - L' Amante scartato, Canzone. In Cesto da Varlungo, ediz. 1755.

BALDRACCANI (Cav.) Annotazioni al Cinonio, pag. XVIII. BALLIONE (Cione) Sonetto. In Rime Antiche, 1527.

DV M-

BANDINO , Sonetti . In Allacci Poeti Antichi .

BARBATO (Bartolommeo) Argomenti alla Gerusalemme del Tasso.
Nel Tasso Opere, ediz. di Penezia.

BARBERINO (Francesco ) Documenti d' Amore, pag. 15.

BARDI (Suor Dea, de') Canzone in morte d' una Ghiandaja : In Berni Rime Burlesche .

BARDI (Giovanni) il Giuoco del Caleio, pag. 15.

BARGEO ( Pietro Angelio ) Lettere al Varchi . Nel T. I. P. IF. Prose Fiorentine .

BARONI (F. L. Servita) Edizione del Filostrato del Boccaccio , Parigi, 1789., pag. 33.

BARTOLI (Cosimo) Traduz, di Boezio . Vedi Boezio , pag. 35.
-- Orazione in morte del Giambullari . Nel Giambullari Stor.
d' Europa , Ven. 1566.

BARTOLI (P. Daniele, setto nome di Ferrante Longobardi) il Totto, e 'l Dritto del non si può, pag. XVI. — Uomo di lettere, évi. → Storia dell'Atia, évi. — Ricreazioni del Savio, pag. XVII. — Ortografia italiana évi.

BARUFFALDI (Can. Girolamo) Osservazioni sulla Gerusalemme.

Nel T. I. Tasso Opere, ediz. di Firenze. — Annotazioni al
Cinonio, pag. XVIII.

BASILE (Giannams.) Osservazioni alle Rime del Casa. Nel Casa Opere, ediz. 1718. - Osservazioni alle Rime del Bembo. In Bembo Opere, ediz. 1729.

BASSI ( Pier Andrea dei ) Prologo alla Teseide del Boscaccio . In Boccaccio Tescide , Ferr. 1974.

la BECA , Stanze , pag. 16.

BECCATELLI ( Lodovico ) Vita del Petrarea. Nel Petrarea, Comino, 1712. -- Illustrazioni del medesimo. Nel Petrarea, sdiz. di Verona, 1799.

BECCUTI (Francesco ) Vedi Coppetta .

BELCARI (Fe) Poerie e Prose, pag: 16. — Laude; rvi — Ammuniazione di Nortra Donna, pag. 17. — Reppresentazione di Abramo; rvi — Reppresentazione di S. Gio. Battitra; pag. 18. — Reppresentazione di S. Pannunio; rvi — Vita di S. Bernardino; rvi — Vita del B. Gio. Colombini, pag. 19. — Prato Spirituale pag. 19. — Prato Spirituale pag. 19.

### ( 186 )

BELLERUQNI (Martea) Volgarizzatu. attribuitogii della Storia della Guerra di Troja. Pedi dalle Estanne, pag. 57.

BELLINCIONI (Bernaphe) Sametti, pag. 19, -- Rime. In Burshields, adix. 1757.

BELLINI (Dett. Ierenzo) Lettere a Pandolfa Pendolfani. Net T. I. P. IV. Prosp Fimentow. — Cicalete per servir di Protento alla Buccherricle 3 tol T. II. P. III. — Capitolo sopra il Martimonio. In Berni Rime Bulcathe. — Bucchercide, p. pag. XVII. — Discorsi Anatomici, 5 tol.

BEMBO (Card. Pietro) gli Asolani, pag. 20. — Prose., ivi — lastoria Viniziana, pag. 21. — Rime, pag. 22. — Lettere, ivi. BENCI (Tommaso) Stanze. In Belcari Rapposaut. di S. Giambastista, edit. 1601.

BENE ( Bartelommer del ) Oda , pag. 23. Cantone , iti - Stanze ; iti - Sonetti . In Comò Bella Mano , ediz. 1785.

BENE ( Semnecio del ) Vedi Benucci .

BENEDETTI ( Benne de' y del Imale ) Sonctro. La Allacci Preti det.

BENI (Rarle) Compatatione di Omero, Virgilio , e Tasso , e giudinio dell' Atianto , Nel T. U. Tasso Opero, ediz. di Firmaz.

— Risporta alle Considerazioni di Gia Pierro Malacetti intorno
al Pastor Fielo. Mei Gamerio Opero, ediz. di Fremaz. — Dife-

en interne al Paster Fido . iui .

BENINCASA da Rezio , Sonetto . In Allacei Poeti Antichi .

BENINI (Pincenno) Ediz, delle Rime del Montemagno, pag. roß.

— Annotzzioni alla Coltivazione dell' Alamanni . Neil' ediz.

dell' Alamanni, Perona, 1745.

BENIVIENI (Girolamo) Rime . Nei Errni Rime Batlosche . -- Buccoliche . Vedi Buccoliche ec. , pag. 179.

BENUCCI, o del BENE (Sennuccio) Rime. In Conti Bella Mana;
- Sonerto. In Petrarca, Republic, 1574.

BENUCCIO da Orvieto , Sonetti . In Allacci Poeti Amichi .

BERCIA (Bernardino della) Canto de' Romiti . In Medici Canzoni a ballo, ediz. 1569.

BERGANTINI ( P. ) Voci Italiane approvate dugli Accademisi

della Cruses cc. , pag. 174.

BERNAGGERI (Mattia) Annotazioni al Galileo . In Galileo O-

BERNARDO ( & ) Epistole , pag. 23-

BERNARDO (Messer, medico) Sonetti, In Allacci Poeti Amichi .

BER-

RERNI (Framence) Orlando innumerato, pag. 24. — Rinic Burlessche, roi, e 1855. — Catoma, pag. 26. — Catrina e Mogliaznagirai.

BERTI ( P. Gán. Leranze) Dissertationi sulla dottrina teologica della Disina Commedia di Dante. In Danto Opere, ediz, di Pen. 1757. — Proce, pag. XFII.

REBTINE ( Acmelo ) Rime , pog. 26.

BIANCHI (Uhuldo) lidizi dolle Rime del Coppetto, pag. 60.

BLANCHINI ( Dam. Gauerpe) Scois della Giusla di Punta, pag.

151. — Amustrakasi alla Otivazione dell' Alamani . Mell'
edit. di Perona, 1941. — Nere olde Saire adi Saldinai . Mell'
edit. 1511. — Trustato della Sarira Baliana, 1945. 171. — Lor zione topra un Socteto del Case. Mell' J. V. Case Guer, edit. 1978. — Difess del Case du una cristca di Udeno Nirielli, 1973.

BIANCO (Gieranfranzesco del ) Rime. Ne Canti Carnaccialeschi.
BIANCO Iniematro, Laude. In Balcari Landa Spirinagli, ediz. 1483e
BIETINA (Iacopo da ) Rime. Ne Canti Carnascialeschi.

BINI (Gio, Francese). Rime e Capitoli. Nel Berni Rime Bueleyde... BINI (Pietre di Loverza) Raccolta di autori del Calelo Fiorese tino. Vodi Bardi, pag. 15.

BINO (Meuer ) Rime , pag. 26.

BIONDI (Aurelia) Correttore di stampe di Filippo Giunti. Vedi Saderini, Calainae. ediz. 1600., pag. 145;-

BIRAGO (Francesco) Allegorie alla Gerusalemme del Tasso. Net T. I. Tasso Opere , chiz. Veneta.

altschoff (em. Antomories) Belisione del Rigoso del Borghini,
17910- 2949, 16. — Parace sull'ediz. del Carti Cansaccialenthi,
17910- 2949, 16. — Parace sull'ediz. del Carti Cansaccialenthi,
17910- 2949, 14. — Ediz. delle Precilient del B. Giordano, 1797917910, 771. — Ediz. delle Rime del Laros 1741- 2947, 772. — Ediz.
17911- 2948, 17911- 2948, 17911- 2948, 17911- 2948, 1791117912- 2949, 17911- 2948, 17911- 2948, 17911- 2948, 17911- 2948, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949, 1791117912- 2949, 17911- 2949

BISTICCI (Pespasiano da ) Vita di Agnolo Pandolfini . Nel Pare dolfini Governo della Famiglia , ediz. 1734.

ROCCACCIO (Giovanni ) Decamerone , pag. 26. e segg .-- Amèto. pag. 29. - Fiammetta , ivi . - Ambrosa visione , pag. 30. -Pilocope, ivi . - Corbaccio, ossia Labirinto d'amore, ivi . \_ Lettera a Messer Pino de' Rossi , Pag. 31, -- Pistola a Francesco Priore di S. Apostolo, ivi .- Ninfale Plesolano ivi - Teseide , ivi , e seg. - Filostrato , pag. 23. e seg. --Commento sulla Commedia di Dante, pag. 33. - Lettere, pag. 14. -- Vita di Dante , ivi , e pag. 64 - Testamento, pag. 34. - Rime pubblicate dal Cav. Baldelli , pas. 177.

ROCCALINI (Trajano) Ragguaglio del Giuoco del Calcio . In Memorie del Calcio Fiorentino

BOCCHI (Francesco ) Lezione sopra l'Uomo da bene. Nel T. IV. P. II. Prose Fiorentine .

BOCCIA ( Bernardino della ) Rime's Ne' Canti Carnascialeschi. BOEZIO, Volgarizzam. della Consolazione Filosofica, pag. 34.

seg. BOIARDO (Mattee Maria) Vedi Berni , pag. 24.

BOLOGNA (Bernardo da ) Rime. In Conti Bella Mano.

BONAGUIDA (Lofo ) Ballata . In Rime Antiche . 1527. BONAVENTURI (Tommaso) Vita di Vincenzio Filicaja. In Fi-

licaja Poesie . - Ediz. della Collazione dall' Ab. Isaac , 1720 , pag. 90. - Vita del Torricelli , Vedi Terricelli , pag. YYIV.

BONCIANI (Francesco) Orazione in lode di Giambatt. Adriani . Nel T. III. P. I. Prese Fierentine . - Lezione sopra il comporre delle Novelle , ivi T.I. P. II. - Lettere . Nel T. III. P. IV. Prose Fiorentine . '

BONDUCCI (Abate) Traduzione del Riccio del Pope. Vedi Buondelmonti , pag, XVIII.

RONICHI (Binde, da Siena) Rime Antiche, pag. 35. - Sonetti, e Canzoni . In Allacci Poeti Antichi .

BONINI (Fresine ) Rime . Ne' Cansi Carnassialeschi . RONINSEGNI ( Iacopo Fiorino de' ) Buccoliche. Vedi Buccoliche ec.

PAR. 177. BONOMONE ( Giuseppe ) Allegoria sopra l' Ariosto . Nell' Arioste

Opere , e in altre edizioni dell' Oriando . RONSI (Lelie) Lezioni due sepra Dante e Petrarea . Nel T. I.

P. II. Prois Fiorentine. - Lezioni tre sopra li stessi soggetti 2

BONSI (Can, Pio Bonso) Ediz. degli Arti Apostoliel, 1769., pag. 15-BORGHERINI (Can, Giambattista) Orazlone in lode di S. Filippo Neri . Nel T. P. P. I. Prose Fiorentime. — Lexione sogra il comporte delle Novelle, ivo T. II.

BORGHESI ( Diomede ) Lettere intorno al Tasso. Nel T. VI, Tas-10 Opere, ediz, di Firenze.

BORGHINI (Raffaello) il Ripeso, pag. 36.

BORGHINI (Finenzie's) Discord, pag. 36. — Discorto sugli Alpebri delle Famiglie Nebili Fiorentine, pag. 37. — Dedica e Prefazione delle Storie Distoleti; ediz. 1578.; pag. 152. — Annocazioni al Dezamerone del Boccacelo, pag. 8. — Lettere . Net T.-UP, P. IV. Prose Elessative.

BORSCIA da Perugia , Sonetto . In Allacci Poeti Antichi .

BOSONE d' Eugubio , Sonetti , e Tersine . In Allacci Poeti An-

BOTTARI (Monsig, Giovanni ) Note al Riposo del Borghini, ediz-1730., pag. 36. - Ediz. delle Rime del Buonarroti , 1736. , pag. 38. - Ediz. delle Opere del Cavalca , pag. 48. e segg. - Ediz. del Fiore di Virtù , 1740. , pag. 68. - Edit. delle Opere del Galilei, 1718., pag. 72. - Edir. de' Dialoghi di S. Gregorio , 1764., pag. 83. - Ediz. delle Lettere di Fra Guittone , 1745., pag: 88. - Ediz. della Storia di Barlaam e Giosafat , e Lettera al P. Orsi , 1734 , pag. 150. - Ediz. delle Novelle di Franco Sacchetti , 1724. , pag. 133. - Ediza delle Opere del Tasso , 1724., pag. 153. - Ediz. dell' Breoline del Varchi, 1730., pag. 162. - Dialoghi , pag. XVII. - Annotazioni al Vasari . ivi .. -- Lezioni sopra il Tremoto, ivi ) -- Orgalone delle lodi di Cosimo III. ivi . - Elogio del Dott. Gluseppe del Papa , ivi. - Raccolta di Lettere sulla Pittura ec. ivi . - Ediz. della Vita di Michelagu. Buonarroti scritta dal Vasari , pag. XXIV. BRACCI (Alessandro di Rinaldo) Rime . Ne' Canti Carnascialo-

sthi.
BRACCI (Antonio Maria) Vedi Nota, pag. XXV.

RRACCI (Gie. Rinaldo Maria) Dialoghi . Voli Cami Camassia-Iroshi 4 diz. 1750. pag. 41. — Eliz. delle Rime dell'Allegri y 1754. pag. 5. — Edia. del Pecorone contrainta verso il 1740. p p. 26. 78. — Note alle Satire del Manzini y edia. 1763. » p. 48. RO.

| BRODT ( Giorgio man der ) | Note alle | Satire del | Meazind, | ędiz |
|---------------------------|-----------|------------|----------|------|
| 1759. , pag. 106.         |           |            | a' ('-   |      |

BRUCIOLI (Antonio ) Letters a Bened. Varchi . Wel T. II. P. 11 19. Prose Fiorentine .

RRUNI (Lionardo) Vita di Dante, In Dante Opere, adia, Ven.

EUFFONE (Antonio) Sonetti , Frottola, e Canzene . In Allacci Poeti Antichi .

RECEMATTEI (Bonedetto) Orazione in fode di S. Filippo Neri . Mel T.V. P. L. Prose Fiorentine, - Legioni tre dell' Imprese, ivi T. IL P. IL - Lexione some I' Ouio , ivi T. IV. P. U. ... . . Lezioni quattro sopra l' Inferno di Dante, ivi T. V. P. U. -Cicalate sopra il Proverbie e annini a savola e pachi in coro , ivi T. H. P. HI. - Sulla somietianza del popose e del porco, ivi-- Sepre la definizione del Poeta , dui . - In lode dell' Uccello , ivi . - Grammatica . Vedi Casotti , Pag. XVIII,

EDONACCORSI da Montemagap. Vedi Montemagno. BUONANDREA ( Ginventei de' ) Stanze . In allacci Poeto An-

BUONABROTI (Midelagnate, il Versiie) Lime, pag. 57. - 0razione in lode di Pier Franc. Cambi. Nel T. III. P. I. Pro-... se Fiorenzine . - Orazione seila fondazione di un' Accademia , tii . - Oratione in lode di Cosime II, ivi T. VI. -- Cicalata sopra il Perragosto, dvi T. J. P. III. - Cicalata sopra una mascherata, eur. - Cicelata sopra un sogno, ivi . - Lezione sapra un sonerio del Petrates. isi T. III. P. II.

BOOMA BROTE (Michelegnale, il Giovine) la Tancia, pag. 38. -la Piera, bul . - Ciculate, ini . La Tancia si trona pure stamonth nel Tentro Comico Fiorentino

BUONDELMONTI (. Gimepe ) Loners in fronte al Riccio del Pere, pag. XXVIII. :- Eseguie di Gio. Gartone, iti . - Ragionzultmo shi diristo della Gnerra giusta , etti . .

BUONGIOCO (Valerio) Capitolo e Rime. Nel Berni Rime Burlesche . BURCHIELLO (Demenico) Sunte i , pag. 38. e 25., e in Allacoi

Parti Amichi. BUBLAMACCHI ( P. Framire Get. ) Annotazioni all' Epistole di 5: Caterine, edir. 1712. 9 46: 47.

BU-

## ( 191 )

BUSINI (Betto) Rime. Nel Benni Rime Burlesche. -- Sometto . In Burchiello Sonetti, ediz. 1757.

BUTTO (Messo de Florentia ) Sonetti . In Allacci Paeti Angielei . )

#### C

CALIARI (Framerio) Ediz, della quarta Parte Allegri Lestere e Rime, Verona, 1613., pag. 5.

CALLISTO (D. Jacepo) Direttore della Tipografia Callistina di Bergamo . Vedi Alamanni il Girone , ediz. 1757. , pag. 3. CALOPRESE (Gregoria) Sposizioni delle Rime del Casa , ediz.

1694., pag. 45.

CAMBI (Affonso) Lettere 2 Luc' Antonio Ridolfi sopra il Petrarca. Nel Petrarca, Rovillio, 1574.

CAMBI (Filippo ) Rime . Me' Canti Carnamialeuni .

CAMBI ( Pierfrancesco ) Annotazioni al Decamerone del Boccaccio ;
pag. 8. — Orazione in lode di Lionardo Salviati , Nel T. III.
P. I. Prose Sigrentine.

CAMILLI ( Camillo ) Epiteti del Furioso dell' Ariosto . In Ariosto

CAMPANI (Niccold) Capitoli . Nel Berni Rime Burleiche ..

1734.

CANTICI Carnascialeschi, pag. 40. e eag.

CAPITOLI della Compagnia di S. Maria Impruneta scritti verso il

1340. In Casotti Memorie della Madouna dell' Impruneta, Fir.

CAPPONI (Gino) il Tumuleo de Ciompi. In Cronichesse Ansiche; pag. 61. -- Commentari; ivi.

CAPPONI (Pietro Gherardo) Sonetto . Mel Berghini il Ripero ;

CAPPONI (Vincenzio, il Sallacite) Parafrati del Salmi, pag. 147. CAPRA (Baldassare) Unu Er Estata Circini empudam Proportionis Cr. Nel Galilei Opere, ediz. 1718. CARLI (Paele Franceso) la Svinstura, pag. XPIII.

CARLIERI (lacopo) Ediz. del Mulmantile del Lippi, 1239», 295.

CARO (Annibale) Lettere Familiari , pag. 42. + Mattaccini , pag. 43. - Dedica delle Bime del Bembo e ediz. 1564. 276, 22. - Ab

Contactory)

Altre Lettere . Nel T. II. P. IV. Prose Fioremine . - Lettere al Card. Farnese , pag. 177.

CASAREGI (Co. Gio, Bartol.) Poesie, pag. XVIII. —Voci aggidnete al Vocab. degli Accademici della Crusta, pag. 173.

CASCIA (Fr. Simme da) Esposizione de' Vangeli, Pag. 45.

CASONI (Guido) Argomenti ed allegorie alla Gerusalemme del

CASONI ( Gaias ) Argomenti ed allegorie alla Gerisalemane dei 
'Tasso, e Vita di Torquato Tasso . Nel T. I. Tasso Opere, èdiz, di Venezia.

CASOTTI (Co. Giambastita) Vita di Monsig, della Cara, ed cdr. delle suc Opere, Ven. 1785, pag. 44. — Ediz. delle Rime del Montemagno, 1718. pag. 107. — Memorie della Madonna dell' Impruneta, pag. XVIII. — Vita del Ruommattel, ivi. — Rezionamento intorno all'origine della Città di Prato, ivi.

CASTELLI (Romdetto) L'ettere del modo di misurare le gocciole d'asqua cadanti spope una desa tuperfici e pi di proportio della situa d'un cavallo. Nel Galitti (pere petit. di Patera p. 1944.— Ripporta intenno alle cose che tisuno cull'acqua, s'e che la querta si muovono, ivi. — Interno alla Bilanzetta del Galillei, pica.

CASTELLO della Pieve (Bartolommeo da) Sonetto . In Allacci Poeti Antichi .

 CASTELLO (Bernardo) Edizioni della Gerusalemme del Tasso, 1590, e 1617., Pag. 154.

GASTELVETRO (Ladouiro) Commento al Canzoniere del Petraras, edit. 1381, p. pag. 117. — Giunte alle Prose del Bembo. Nel Bembo Peres, edit. 1714, 1 e nel Bembo Opere. — Correione dell' Ercolano del Varchi; edit. Comin. 1744, p. pag. 162.

CASTIGLIONCHIO ( Lapo , Bernardo , e Francesco ) Ragionamento , e Lettere , pag. 177.

CASTIGLIONE (Baldesar) il Corregiano, pag. 45. — Opere volgari e latine, pag. 46. — Lettere, pag. 177. — Pocsie volgari, pag. 178.

CASTRUCCIO, Sonetto . In Allacci Poeti Antichi .

CATERINA (S. ) Lettere , pag. 46. e segg.

CATIGNANO ( D. Giovanni dalle Celle) Lettere . In Isaac Collazione , ec.

CATONE, Volgarizzam. del Libro de' Costumi . In Aristotile, ediz. 1734., pag. 13.

CAVALCA (Fr. Domenico) Specchio di Croce, pag. 48. -- Pungilingua, ivi. - Frutti della Lingua, ivi. - Medicina del Cuore, ossia Trattato della Pazienza, pag. 40. - Disciplina degli Spirituali , ivi . - Trattato delle trenta stoltizie , ivi . - Bsposizione del Simbolo, ivi. - Atti Apostolici . In Atti ec. - Dialoghi di S. Gregorio . Vedi S. Gregorio Dialoghi et ( )

CAVALCANTI (Andrea di Lorenzo) Notizie di Bernardo Segui . In Segni Storie Fiorentine, ediz. 1724.

GAVALCANTI (Bartolommee) Orazione alla milizla Fiorentina . Nel T. VI. P. I. Proce Fiorentine . - Lettere , ivi T. I. P. IV.

CAVALCANTI (Guido) Rime , pag. 50. , e in Conti Bella Mano s in Petrarca, Rovillio, 1574., In Rime Amiche, 1527., e in Allacci Poeti Antichi . - Canzone d' Amore, pag. 50.

GAVALLUCCI ( Vincenzio ) Ediz. delle Bime del Coppetta , 1751 pag. 60.

CECCHI (Giammaria) Commedie in prosa, e in versi, pag. 11. - il Servigiale, ivi , - l' Esaltazione della Croce , ivi , Le Commedie si trovano pure nel Teatro Comico Fiorentino. CELLE ( B. Giovanni ) Vedi Isaac .

43

CELLINI ( Benvenuto ) Trattato dell' Oreficeria e della Scultura . pag. 52. - sua Vita, ivi. CERCHI (Vieri ), Orazioni due in lode di Cosimo II, e di Fran-

cesco de' Medici . Nel T. VI. P. I. Prose Fiorentine .

CERTALDO ( Pace da ) Guerra di Semifonte , pag. 178. CESARI (P. D. Antonio dell' Oratorio), Ediz. della Storla di To-

bia , pag. 151, CESSOLE (Fr. lacopo da) Volgarizz, del Glueco degli Scacchi, pag. 51. CHECOZZI (Can. Giovanni) Apologia di alcuni versi del Poemetto intit. le Api di Gio, Rucellai , pag. 173.

CHELLI (Michele, Prete ) Laudi . In Belcari Laude Spirituali , ediz. 1485.

CHIABRERA (Gabriele) Rime , pag. 53. e seg. - Poemi Broici , . pag. 54. - Opere drammatiche, pag. 55. -- Poemetti , pag. 56. - Lettere , pag. 178.

CICCARELLI (Lorenze, 10110 nome di Cillenio Zacciori) Edizioni dell'Orlando inammorato del Berini, 1725., 1745. 24. -- delle Opere del Boccacio, 1723-24., 1745. -- della Commedia di Dante, 1716., 2945.06.

ONCERONE : Orazione. Vedi Borzio, ediz. 1735. 9 p. 34. - Rettorica . Vedi Aristotile ; ediz. 1734. : pag. 13.

CIGOGNINI ( lasopo) Stanze di Pippo lavoratore da Legnaja .
In Baldovini Cesco da Variungo , ediz., 1755.

CIMATORE (Plere) Rime . Ne' Canti Carnascialeschi .

CINI (Giambattista) Rime . Ne' Canti Carnascialeschi . — Letto ra al Vescovo de' Guidi . Nel T. I. P. IV. Prote Florentine . Intermedj alla Commedia la Cofanaria di Fr. d' Ambra , ediz. 1993. Pag. 7.

CINO da Pistoja, Bime, pag. 56.; e in Conti Bella Mano, in Pitti
Rime antiche, 1859., in Rime Intiche, 1827., in Petranca, Revillio, 1874.; e in Allacci Poeti Antichi.

CINONIO (orsia P. Mambelli) Osservazioni della lingua italiana, pag. XVIII.

CIONACCI (Francesco) Osservazioni alle Rime Sacre di Lor. de Medici, ediz. 1880., pag. 103.

CIONE, Sonetto . In Allanti Poeti Antichi .

CIONELLO, Sonetto . In Allacei Poeti Antiche.

CIRIFFO Calvanco . Fedi Pulci (Luca )

CIROGOLO (Albertino, da Treviso) Sometto. In Allasci Poete
Antichi.
CISCRANNA de' Piecolomeni., Sonetto. In Allasci Poeti An-

tichi.
CITO (Gisseppe ) Annotazioni al Torto y e il Dritto del P. Barto-

ii , pag. XVI.
CETTADINI (Gelss) Amotrazioni alla Cantone d'Amore di Guido
Cavalcanti, edin. indo., pag. 50. — Note alle Prose del Bentbo. In Bembo Opere.

CIULO dal Carno, Rime . In Allacel Poeti Antichi .

COCCHI ( Dost. Antonio) Edizione della Vita di Renvenuto Cellini, jung. (3): — Bagri di Pina, jung. XIX. — Discorso d' Antitomia, juni . — Pegraz. alla Vita del Bellini, juni . — Regolamenti per lo Spedale di S. Maria Neova, juni.

COC-

COCCHI (Raimondo) Lezioni d'Anatomia · Vedi Cocchi (antonio), pag. XIX.

COCCO (Ant. da Venezia) Sonetto. In Allacci Poeti Antichi. COLA d'Alessandro, Sonetto. In Allacci Poeti Antichi.

COLLAZIONE dell' Ab. Isaac. Vedi Isaac.

COLLINA (P. D. Bonifazio) Ediz. delle Opere del Tasso, Ven.

COLOMBE (Lodovico delle) Discorso apologetico ec. Nel Galilei Opere.

COLONNA (Egidio) Esposiz, della Canzone d' Amore di Guido Cavalcanti, ediz. 1602., pag. 50.

COLONNA (Giacomo) Sonetto. In Petrarca, Rovillio, 1574.

COLONNE (Guido Giudice dalle) Storia della Guerra di Troja, pag. 57. -- Rime, ivi : e in Allacci Poeti Antichi. COLONNE (Odo delle) da Messina, Rime . In Allacci Poeti

COLONNE (040 delle) da Messina, Rime. In Allacci Partichi.

COLTELLINI (Agostino) Cicalata sopra un sonctto del Berni .

Nel T.-IL. P. III. Prote Fierentine .

GOMPAGNI (Dino) Cronica Fiorentina , pag. 57. -- Diceria a Pa-

pa Giovanni XXII. ivi.

COMPAGNIA del Mantellaccio, pag. 57.

CONCORDIO (Bartolommeo da S.) 302 Vita, e Velgarizzamento di Sallustio, pag. 135. - Ammaestramenti degli antichi.

PAE. 7. CONTI (Ab. Amenie) Prose e Poesje, pap. XIX.

CONTI (Ginsto de') la Bella mano, pag. 18. e 1008.

CONTI (G.) Ediz. del Davanasti, stad. di Taciso, Pacigi, 1760.,

COPPETTA (Françoico Beccuti, detto il) Rime, pag. 60. o CORBINELLI (Incapo) Edin. dell' Etica d'Aristotile, Pag. 22. --

Ediz. del Conti la Bella Mano, pag. 58.

CORSINI (Bartalonmeo) Tormechione, Poema, pag. 27%. - Traduzione di Anagreonte, éti-

CORTICELLI (P. Salvadore) Toscana Eloquenza, pag. XII. -Grammatica Toscana, ivi.

COSTANTINI (Antonio ) Ediz. delle Lettere Familiari del Tasso, Praga, 1617., pag. 158.

CRESCENZI (Piere) Trattato d'Agricultura, pag. 60.

CRESCIMBENI (Gie. Marie) Vita di Dante . In Dansa Opere, e-

die. Pen. 1757. - Vita di Alessandro Guidi. Pedi Guidi, pag. XXI.

CRESCIMBENI (Mario) Vita di Alessandro Guidi. Pedi Guidi, pag. XXI.

CRISPO (Giambattista) Vita di Iacopo Sannazaro. In Sannazaro Opere, Comino, 1713.

CRONICHETTA di Neri degli Strinati . In Certaldo Guerra di Semifonte , ediz. 1753.

CRONICHETTE antiche, pag. 61.

CRUDELI ( Dots. Tommaso ) Poesie , pag. XIX.

#### D

DANTE Alighieri, la Divina Commedia, pag. si. e segs. — Vin Nuova pag. 64. — Amoroso Convivio, jul. ... Sette Salmi Penitentalisi, jvi. — Catzoni e Rime, pag. 63. — Prote Antiche. In Press di Dante e Bocascio — Rime. In Conti Bella Mano, 1715. in Permara, Revillies, 1574. , in Rime Antiler, 1517., r di na Illacci Pesti Ancidi. — Memorite per la Vita di Dante di Anonimo. Nulle Opere di Dante, edin. Pen. 1737-58. DANTE da Milaton. Rime, pag. 61.

DATI (Carlo) Vite de Piterri Antichi, pag. 6; e reg. — Discorro dell' obbligo di ben parlare la propria lingua p. 26. 66. — Orazione a Luigi XIV. he di Francia. Mr. T. I. P. I. Prese Fierentiae. — Orazione del dei Francia. Mr. T. I. P. I. Prese Fierentiae. — Orazione in lode del Commend. Carriano dal Pozzo, jest T. IV. — Ciclabra un chi fione prima se la gallina o l'ovo. Nel T. I. P. III. Pres Fierentiae. — Cicalta sopra le fave, jest . — Lezioni quattro sopra l'integera, jest T. III. P. II. — Lezione sopra le fave, jest . — Lezioni quattro sopra l'integera, jest T. III. P. II. — Orazione in lode di Niccolò Arrighetti, jest T. III. P. II. — Orazione in lode di S. Benedetto, jest T. P. P. I. — Preficioni alle Proce Fierentine, pag. III.

DAVANZATI (Remards) Scima d'Inghitterra, pag. cs. ... Treduzione di Interio, pag. sip. eng. ... Lezione delle Monte, pag. cs. et n. 117. Prop. Fineration: ... Nozista del Cambi, pag. cs. ... Orazione in morte di Cotino I. 101, et n. 11. Proce Eleventive. ... Due Orazione in Morte di Cotino I. 101, et n. 11. Proce Eleventive. ... Due Orazioni Accademiche, pag. cs. ... la Coltivazione Toscana, ivi . — Orazione per il Consolato dell' Accad. Fiorentina . Noi T. II. P. I. Prese Fiorentine . — Lettere, ivi , T. III. P. IV. — Coltivazione delle viti . Nel Sodepiai Coltivaza. delle viti , ediz. 1600.

DAVANZATI ( Chiare ) Sonetto . In Rime Antiche , 1517.
DNI I O da Ligra , Sonetto . In Allacci Poeti Antichi .

DEMETRIO Falerco, Volgarizzam. della Locuzione, fatto da Piero Segni, pag. 67. — altro Volgarizzamento di Marcello Adriani.

Segni, pag. 67. - altro Volgarizzamento di Marcello Adriani pag. 178.

DEPUTATI. Vedi Annotazioni al Decamerone, pag. 8.
DIACCETO (Francesco da) Lettera a Bened. Varchi . Nel T. 1.
P. IV. Prose Fiorentine.

DINI (Pietro) Cicalata sopra la nimicizia dell'acqua e del vino . Nel T. II. P. III. Prost Florentine .

DONI (Salvino) Sonetto. In Rime Antiche, 1527.

DIVIZIO (Angele, da Bibblena) Rime. Ne' Canti Carnaccialeschi.

DOLCE (Ladevice) Annotaz. all' Orlando dell' Ariosto, ediz. 1566.,
pag. 10. -- Rime e Capitoli. In Berni Rime Burlesche. -- De-

dica del Cortegiano di B. Castiglione. Nell'ediz. 1559. DOMENICHI (Lodovice) Capitoli . Nel Berni Rime Burleube . DONI (Giovambattista) Lettere . Nel T. III. P. IV. Prose Fiorentine.

DONDI (Giovanni de') Sonetto. Nel Petrara, Rovillio, 1574. DURANTE (Francecoo) Frammento di Gronzea. In Velluti Cronaca, ediz. 1731.

## E

ENZO Re (figlio di Federico II. Imper. ) Canzone . In Rime Antiche, 1527.

ERCOLANI (Monsig.) Poesie, pag. XIX.

ESOPO , Favole volgarizzate, pag. 67.

EUGENICO (Niccolò) Dichiarazione delle Favole ed Istorie toccate, nell'Orlando Furioso dell'Ariosto. In Ariosto, ediz. di Pernezia, 1584. FABRUZZO da Perosa, Sonetto. In Allacci Perti Antichi, FABNA (Ausonio da) Sonetto, In Allacci Perti Antichi, FARNZA (Ausonio da) Sonetto, In Allacci Perti Antichi. FAGIUOLI (Gio. Bartista) Capitoli, e Sonetti, pag. XIX. — Commedie, pag. XX. FABRETTI (And) Giudialo negli autori allegati dagli Accademici

della Crusca, pag. VI.
FEDERICO II. Imper., Re di Napoli e di Sicilia, Canzone, Po

Rime Antiche, 1517.
FERNOW (N. N.) Professore di Jena, Ediz. della Commedia di Dante, fatta in Pening, 1805., pag. 64.

FERRARA (Antonio da) Rime. In Consi Bella Mano, e in Allacti Poeti Antichi.

FIAMMA (Carle) Ediz. delle Rime del Tasso, Ven. 1611., pag. 178-FIERBERTO (Nicrolò) Versione latina del Galatto di Monsignor della Casa, pag. 45.

FILIGAJA (Vineenzio) Poesie Toseane, pag. 63. — Orazioni due in lode di S. Antonio, e di S. Giambattista . Nel T. V. P. I. Proce Fiorenzine.

FINO (Alemanio, Cremano) Indici dei Dogl et. In Bembe Intovia Viniziana, ediz. 1552.

FIORE di Virtà, pag. 68.
FIORETTI (Carlo, da Vernio) Considerazioni ec., pag. 69.

FIORETTI di S. Francesco , pag. 69.

PIRENZUOLA (Agnole) Prose, pag. 69. — Rime, ivi. — i Lucidi, Commedia, pag. 70. — la Trinuzia, Commedia, ivi. — Opere, ivi. — Traduzione di Apuleio, pag. 8. — Capitoli. Nel Berni Rime Burlesthe.

FIRENZUOLA (Antonio) Rime. Ne' Canti Carnassialeuhi.
FLAMINIO (Mare' Antonio) le Prose del Bembo ridotte a metodo.

In Rembo Opere, Vol. I.

FLORO ( Presulejo ) Note alla lettera a Pino de' Rossi di Gio. Boccaccio, ediz. 1770., pag. 31.

FOLCALCHIERI , Rime . In Allacci Poeti Amichi .

FOLGORE da S. Geminiano, Sonetti . In Allacci Porti Antichi .

FON-

FONTANINI (Giusto ) Ediz. de' Morali di S. Gregorio , Roma , 1714. e seg. , pag. \$1-

FORCELLINI (Marco) Edizione delle Opere di Monsig. della Casa , Ven. 1752. , pag. 44. - Edizione delle Opere di Sperone Speroni , Ven. 1740., PAK. 149.

FORNARI (Simone) Vita di Ladovico Ariana, Mell' Ariesto Opere. FORTINI (Francesco ) Rime. Ne' Canti Carnascialeselti.

FORTIGUERRA (Monsigner) Ricciardetto , Poema , pag. XX. --Rime, ivi.

FORTIGUERRI (Giambattista) due Sonetti . Nel Pibli Raccostta di Rime Antiche, 1559.

FRACHETTA (Girolamo) Sposizione della Cansone di Assore di Guido Cavalcanti, ediz. 1585., pag. 51.

FRANCESCHI (Lorenza) Lezione sopra un sonetto del Petrarca . Nel T. III. P. II. Prose Figrentine . - Cicalota in lude de' polli , ivi T. II. P. III.

FRANCO ( Mattee ) Sonetti , pag. 70.

FRANZESI (Mattee) Rime Burlesche , pag. 71. - Lettere a Benedetto Varchi . Nei T. I., e II. P. IV. Prose Fierentine .

FREDERICO II. Canzone. Vedi Federico II. FRIGHETTI (Dest. Giancaple ) Ediz. del Textro Comico Fiorenti-20 , 1750., PAR. 159.

### G

GABRIELLO ( Trifone ) Lettere a Bened. Varchi . Nel T. IV. P. IV. Proce Fiorentine .

GALEOTTO da Bologua, la Rettorica di M. Tullio volgarizzata. In Aristotile Etica, ediz. 1734.

GALILEI (Galileo) Opere, pag. 71. e seg. - Dialogo su i sistemi del mondo, pag. 72. - Lettera a Madama Cristina, pag. 72. - Capitolo in biasimo della toga, ivi . - Considerazioni al Tasso, pag. 178.

GARBO (Francesco del ) Lettere a Bened. Varchi . Nel T. II. P. IV. Prose Fiorentine . GAROFOLO (Girolamo) Vita di Lodov. Ariosto . In Ariosto 0-

pere. GAR.

GARZONI (Pietro) Riflessioni sopra il Guicciardini . Nel Guicciardini Istoria d' Italia , ediz. Ven. 1738.

GELLI (Gievambatitia) Lezioni, p.4g. 7j. - Lettur, p.4g. 74. e.
4g. - Capricci del Bottio, p.4g. 7j. - La Circe, rio.: 16
Sports, Commedia, p.4g. 76. - Lezione sopra due Sonetti del
Petraca. Nel T. III. P. III. Presse Fierencies . - Letture
Benedetto Varchi. T. I. P. IV. ivi. -- Rime. Ne' Casti Carnazialatibi.

GEMINI (Eraimo) Ediz, delle Rime del Casa, 1558., p. 186. 45. GEMINIANO ( Angelo da 5.) Sonetto. In Allacci Poeti Antichi . GENNARI (Ab. Dott, Gineppo) Ristampa delle Opere del Castiglione, Comino, 1766., p. 18. 18.

GENTILI (Scipie) Annotaz al Tasso, ediz. 1590., pag. 154-GERINI (Andrea) Lettera a Tolommeo Nozzolini intorno alla stima di un cavallo. Nel Galilei Opere, ediz. di Padova. GHERARDI (Quinto) Nime. Nel Berni Rime Barlecke.

GIACHINI (Lianardo) Lettera apologetica in difesa e lode del popone. Nel Soderini Coltivazione delle viti, ediz. 1600.

GIACOMINI Tebaldacci Malespini (Lervaz ) Orazioni el Dircori )
p47. 76. — Orazione delle Iodi di Franceso I. Gran Duca di
Tocana. Nel T. I. P. I. Pres Fiercaire . — Orazione in lede di
Torquao Tarso, jui. — Orazione nel presdere il Comolato
dell' Accad. Fiorentina , jui T. II. — Orazione mel lactiare il
Comolato dell' Accad. Fiorentina , jui T. II. — Orazione del
la grandezza e bont di Dio J. pui T. F. — Orazione del
regione sopra in sonetto del Perrane, T. II. P. II. jui. — Le
zione sopra la purgazione della Tragedita, jui. T. P. P. II.
Lezioni quattro sopra le cagioni dell'amana felicità jui T.
F. P. II. — Lezioni due del desiderio d'onore, jui T., J. P. II.
GIAMBONI (Soso) Volgarizzane, del Teroro di Rurento Latini ;

pag. 90.
GIAMBONI (Iacopo) Volgarizzam. della Rettorica di Tullio. In
Aciatot. Etica : chiz. 1714.

GIAMBULLARI (Bernardo) Canzoni a ballo . In Medici Canzoni a ballo, ediz. 1568. Vedi anche Pulci (Luca).

GIAMBULLARI (Pierfrancesco) il Gello, pag. 77. — Istoria d' Europa volgarizzata , ivi. — Trattato delle Lettere, ivi — Debla lingua che si parla e scrive in Firenze, ivi. — Lezione del sito sito del Purgatorio. Nel T. 1. P. II. Proce Fiorentine. — Dele la Carità, foi . — Degli influssi celesti, foi T. II. P. II. — Dell' ordine dell' universo , foi . — Rime . Ne' Carri Cariascialetthi .

GIANFIGLIOCCI (Geri) Sonetto . Nel Petrarca, Rovillio , 1574-

GIANNI ( Lapo) Canzone. In Rime Amiche, 1527.
GIANNOTTI ( Donato) Lettere a Bened. Varchi . Nel T. I. P.

IV. Prose Fiorentine.

GIGLI (Girolamo) Ediz. delle Lettere di S. Caterina, pag. 47. -

Vocabolario Cateriniano, ivi.
GIORDANO da Rivalto (B.) Prediche, pag. 77.

GIORDANO da Rivalto ( E. ) Prediche, pag. 77. GIOVANNI Fiorentino, il Pecorone, pag. 78.

GIRALDELLI , Sonetto . In Allacci Poeti Antichi .

GIRALDI (Cardinale, detto il Rabbellito) Educazione delle Fanciulle, pag. XX. -- Spirito del Sacerdozio, ivi.

GIRALDI (Ginliano) Orazione in lode di Ferdinando L Granduca di Toscana. Nel T. I. P. I. Prose Fiorentine.

GIROLAMO ( S. ) Volgarizzam. de' Gradi , pag. 79. -- Pistola ad Eustochio , ivi .

GIUDA, o GIDIO (Fr.) Volgarizzam. dell' Esposizioni de' Vangeli di Fr. Simone da Cascia, pag. 45.

GIUDICE ( Guido , dalle Colonne ) Vedi dalle Colonne .

GIUGGIOLA (Guglielmo) Rime. No Canti Carnascialeschi.
GIULIANELLI (Dott. Andrea Pietro) Lettera all' Ab. Orazio Marini sulla Frasca, insegna delle osterie. In Baldwini Cesso

da Varlungo, ediz. 1755.

GIUNTA al Vocabolario degli Accademici della Crusca, pag. 173.

GIUSTINIANO (Leonardo) Laude. In Belcari Laude Spiriinali,

ediz. 1,85. GONZAGA (Scipione) Ediz. della Gerusalemme del Tasso, Mantova, 1584, pag. 154.

GORI (Prop. Antenfranceso) Ediz. delle Satire del Soldani, Fir.

1751., pag. 147. — Traduzione del Trattato di Longino, pag.

XX. — Difesa dell' Alfabeto Toccano, ivi. — Risposta al

March. Scipione Mafei, ivi. — Vita di Giuseppe Averani, ivie.

GOZZI (Co. Gaspare) Difesa di Dante, pag. 65.
GRANDI (P. Guido) Trattato delle Resistenze. In Galilei Oppre, ediz. 1718. — Elementi di Geometria, pag. XXI. — Issituzioni delle Sezioni Contehe, ivi.

GRA-

- GRAVINA ( Gie. Piacinzie ) Della Ragione Poetica , pag. XXI. —
  Discorso delle antiche favole , ivi . Due Ragionamenti . Vedi Gnidi Poetic , pag. XXI.
- GRAZIA (Vincenzo di) Considerazioni sul Galileo . In Galileo Opera .
- GAAZINI (Assusfinances , detto il Lana ) Rime , pa., 79.—
  Guerra de'Moort, jois . Gignace e Nanca , pa., 80. is
  Geloria , Commedia , joi , la Spiritata , Commedia , joi , —
  Commedia , posta, pat. 8t. La prima e la seconda Cena ,
  Novelle , joi . La seconda Gena , joi , Lettere a Benedetto Varchi , Not T. I. P. II-P. Freer Bierneites . Cand XXVIL
  Not Cassiti Camaniclachi . Dedica delle Rime del Berni . In
  Berni Rime Burinche , ediz. 154. Belt. de'Cantici Carassicialezikà , 155. p. pat. 40. P. Arrigogolo, Commedia , pas. 154.
- Le Commedie si trovano pure nel Teatro Comico Fiorenzino.

  GREGORIO ( S. ) Traduz, de' Dinloghi , pag. 81. e segg. Traduz, de' Morali , pag. 83. Traduz, delle Omelie , pag. 84.
- GUALPERTINO di Monflorito da Coderta, Sonetto . In Allacti Poeti Antichi .
- GUALTERUZZI (Carlo) Ediz. delle Novelle antiche, Fir. 1572., pag. 109. — Ediz. delle Prose del Bembo, Fir. 1548., pag. 20. — Ediz. delle Lettere del Bembo, Roma, 1548., pag. 22.
- GUARINI (Alessandro, figlinolo di Battista) Lezione sopra un Sonetto di Monsig, della Casa. Nelle Opere del Essa, ediz. Ven. 1738. — Il Tasto, Dialogo. Nell' Opere del Tasso o ediz. Ven. Tom. XII.
- GUARINI (Cau Bastista) il Pastor Pido, pag. 84. e seg. Rime, pag. 86. — Opere, ivi. — Ediz. delle Rime del Tasso; Perrara, 1582., pag. 157.
- GUASTAVINI (Girdis) Bispossa sil' Infirinato . Nel T. F. Tan-10 Opere, ediz. di Firenze. — Discossi ed Annotationi sopra la Geruszlemme. ioi T. M., e M.; e mel' ediz. di Geneza, 1590. — Risposta ad aleune oppositioni fatte all' invocazione unatt dal Tasso. Nel T. F. T. Tauso Opere, ediz. di Firenze.
  - GUGGI (Commend. Fr. Isropo) Ediz. della Parte seconda Lettere e Rime dell'Allegri, 2607., pag. 5.
- GUERZO di Montesanti, Sonetti . In Allacci Poeti Amichi .
  GUEZOLO Avvocato di Taranto, Sonetto . In Allacci Poeti Antichi .

GUGEIELMOTTO d'Otranto, Sonetto. In Allacci Poeti Antichie, GUICCIARDINI (Franceico) Istoria d'Italia, pag. 86, e segg. GUIDI (Alexandro) Poetie, pag. XXI.

GUIDICCIONI (Monig.) Lettere. In Caro Lettere, ediz. Comin. 1734.

GUIDO (Fra) Vedi Giuda.

GUIDO (Maestrantonio di ) Laude . In Belcari Lande Spirituali ; ediz. 1485.

GUIDOTTO da Bologna, Traduz. della Rettorica di Tullio . La Aristotile Etica, ediz. 1734.

GUIDUCCI (Mario) Discorso sogra le Comete, pag. 88.; e nel Galilei Opere. — Due Lezioni. In Buonarrosi Rime, ediz. di Firenze, 1726. — Lettera al P. Tarquinio Galluzzi. Nel T. II. Galilei Opere, ediz. di Padova.

GUINIZELLI (Guldo) Rime . In Conti Bella Mano . — Canzone . In Rime Antiche , 1527., e in Allacci Poeti Antichi .

GUITTONE (d'Arezzo, Fra) , Lettere , pag. 88. — Rime , pag. 89.

### H

HAYM (Niccol) Francesco ) Ediz. della Gerusalemme del Taxso, Londra , 1734. , Pag. 155.

### 1

ACODONE ( Pr.) Poccie spirituali, pag. 59.
IMPERIALI (ciarvinenen). Augument iala Gerusalemme del
Tano. Net 7. 5. Tuno Opere, edit. Al Frenzia.
INGERTA AUTORI Rime. In Consti sella Mano, in Campicialtenthi in Berni Rime Barlende e in Rime Institute e e.
INCERTO, GONOCICHETA. In Considerta Mano, edit. 1731.
INDIA (Francesco) Discoros topica un Sonetto di Monsig. della Caia. 1. 6 Cana Opere, edit. al Fren 1728.

INFARINATO Primo, Risposta all'Apologia del Tasso, pag. 29.
INFARINATO Secondo, Risposta alla Raplica di Camillo Pellegris
RO, pag. 90.

INGEGNERI (Angels) Discorso della Poetia rappresentativa. Nel Guazini Opere, ediz. di Verona, 1737. INGHILFREDI, Canzone. In Allacci Poeti Antichi. INTRONTA (Francese) Sontto. In Allacci Poeti Antichi. ISAAC (Abar) Collazione ce., pag. 50.

ISEO (Giusppe) Discorso. In Galilei Considerazioni al Tasso, ediz. 1793.

ISTORIE Pistolesi . Vedi Storie Pistolesi . IULIANO (Messer) Sonetto . In Allacci Poeti Amichi .

### L

LAMBERTO di Francesco, Sonetto. In Allacci Poeti Amichi .

LAMI (Dett. Giovanni) Lezioni d'Antichità Toscane, Pag. XXI.

— Menipee, ivi. — Dialoghi, ivi.

LANCILOTTO da Piacenza, Rime. In Conti Bella Mano.
LANDINO (Cristoforo) Commenti della Commedia di Dante, ediz.

1481. , PAG. 62.

LANFREDI (Contino di Lucca) Sonetti . In Allaci Poeti Antichi.
LANZONI (Giuseppe) Lettera a Girolamo Barufialdi sopra un testo della Gerusalemme . Nel T. I. Tasso Opere, ediz. di Venezia.

LAPINI (Froino) Prefazione al Furto; Commedia di Franc. d' Ambra, ediz. 1564., pag. 6. --, L'ezione sopra 'l fine della Poesia 1 Nel T. III. P. II., Prose Fiorensine.

LASCA . Vedi Grazzini .

LASTESIO (Natale) Ediz. delle Opere di Sperone Speroni, 1740., pag. 149. -- Lettere, ivi.

LATINI (Brunetse) Il Tesono page, 90, e 125. — Tesoretto, e Trattato della Penitenza, In Bomich Rima Antiche, 2din. 1628. — Pataffio, pag. 91. — Orazione di Tullio. In Bornio, ediz. 1755. ppag. 14. — Etica di Atistotile. In Avissosile Etica, e diz. 1794. ppag. 13.

LAUDE Spirituali . In Belcari Poesie , pag. 16. s e in Medici Poesie , pag. 103.

LAVEZUOLA (Alberto) Osservazioni sopra il Furioso. In Ariesto Opere, e in altre edizioni del Furioso.

LAZ-

LAZZARI (Michele) Annotazioni sopra un Sonetto di Monsig. delia Casa. In Casa Opere, ediz. di Ven. 1718.

LAZZARINI ( Domenico ) Osservazioni alla traduzione di Lucrezio del Marchetti . Vedi Marchetti , pag. XXII.

LEGGENDE di diversi Santi . In Vite de' Santi Padri .

LEGNATUOLO, Massa, Rime. Ne' Canti Carnascialeschi.

LELLI (Gillio ) Sonetti . In Allacci Poeti Antichi .

LENTINO (Giacomo da) Sonetto. In Conti Belia Mano, e in Allacci Poeti Antichi. -- Canzone. In Rime Antiche, 1527. LENZI (Lorenzo) Lettera a Pier Vettori. Nei T. I. P. IV. Pre-

se Fioremine .

LENZONI (Carlo) Rime . Ne' Canti Carnascialeschi . - Letter

a Benedetto Varchi . Nel T. I. P. IV. Prote Fiorentine . LEONARDO Prete da Prato , Canzone . In Allacci Poeti Antichi .

LEONARDO da Rezo, Sonetto . In Allacci Poeti Antichi . LEONI (Giambattista) Considerazioni sulla Storla del Guicciardi-

LEONI (Giambatista) Considerazioni sulla Storia del Unicciardini. Nel Guicciardini Istoria, ediz. Veneta, 1738. LETTERE di Santi e Beati Fiorentini, pag. 92.

LIBRI (Giulio de') Lezione sopra un Sonetto di Lodovico Martelii. Nel T. IV. P. II. Prose Fiorenzine.

LIBRO de' Costumi . In Aristotile Etica , ediz. 1734-

I.IPPI ( Lorenzo ) il Malmantile racquistato , pag. 92.

LIPSIO (Giusto) Vita di Seneca trad. da incerto. In Seneca de' Beneficii, ediz. 1738.

LIVIO (T.) Volgarizamento della Prima e Terra Deca, p.ac. p.i.
COLLIO (Flawio Alberro ) Orazione a Paolo III. pei la guerra di
Germania di Carlo V. Mal T. II. P.1. Prose Fierentine. — Ocazione per la liberazione di Francesco I. Re di Francia, jou T.
III. — Orazione della Legge sopra le pompe ad Errol E I. Deca di Ferrara, jou T. III. — Orazione di ciò che un orastore
avrebbe pottoro dire in difessa al Popolo Bonnaco e for f. III.
— Orazione di ciò che dicesse P. Corn. Scipione per il Proconcoltor di Spagna, jou T. IV. — Orazione di ciò che si stima
che Gaio Pario Cresion in nan difesa dicesse al Popolo Bonnano, jou T. IV. — Orazione dell'eccetinaza della lingua Tosenan jou T. J. II.

LOMBARDELLI ( Orazio ) Giudizio sopra li Gosfredo -- Discorso sopra la Gerusalemme . Ne' T. III , e XII. Tasso Opere , ediz. di Venezia .

LON-

LONGIANO (Fauto-da) Duragone del Furioso dell' Ariosto cogliantichi Greci e Latini , In Ariosto Gepre . LONGORARDI (Fernate) Volta Barsti . LORENZINI (Abars) Bime, pag. XXI. LORI (Andrea) Capitoli. Nel Berni Rime Barleithe . LUCA (Bangaiama da) Yelli Whitziani .

LUPORO , Sonetto . In Allacci Poeti Antichi .

#### M

MACCHIAVELLI (Nicolà) Opere, pag. 93, e 11gg. — Storia Fiorentina pags. 97. — la Mandragola, pag. 98. — la Cliria j. foi. — Decennali e Capitoli, pag. 99. — Rime. Nº Canti Carnacialushi . — Opere inclite p. pag. 178. — Lettere , foi. MAFFEI (Giovampierre) | Incole delle Tadie Corientili, pag. 6.

MAFFEI (Giovampiero) Intotie delle Indie Opiennil, pag. 99.
MAGALOTI (Co. Lereno) Saggi di atturali esperiense pag. 415.

— Letione nel ziaprimento dell' Accademia . Nel T. III. P. III.
Prass Fireneiro . — Letione sopra l'inganna de' sensi, jevi .

— Lettere familiari e zientifiche, pag. XXI, — Canzone, jevi .

— Ditrambo de' Fiori , vic.

MAGLIABECCHI (Antonio) Lettere a Lorenzo Panciatichi . Nel

MAIANO (Dante da) Rime , pag. 100.

MALACRETA (Gierampietre) Considerazioni intorno al Pastor Fido. Nel Guarini Opere, ediz., di Perena.

MALATESTI (Antonio) Enimmi, e Brindisi . Vedi. Nota, pag. XXV.
MALATESTI (Suor Ieronima dell'Ord, di S. Chiara) Laude . In
Belcari Laude Spirituali, ediz. 1485.

MALATESTI (Madonna Batista de') Laude . In Belcari Laude Spirituali, ediz. 1485.

MALAVOLTI (Andrea di Piero ) Sonetti . In Allacci Posti An-

MALASPINA (Torquate) Orazione al Capitolo Generale de Cavalieri di S. Stefano . Nel T. VI. P. I. Proce Fierentine .

MALEGONNELLE (Alexandre) Rime . Ne Carri Camascialeschi .
MALESPINI (Gisabetto) Istoria Fiorentina . In Malespini (Ricordano) Istoria ec.

MALESPINI (Ricordano) Istoria Fiorentina, pag. 100.

MAMBELLI (P. ) Vedi Cinonio.

MANFREDI ( Eustachio ) Lettere , pag. XXI.

MANNELLI (Amaretto) Cronichetta, pag. 200. -- Tesso per il Decamerone del Boccaccio delle edizioni 1761, e 1789., pag. 27. e 28.

MANNI (Domenico Maria) Edizioni de' Ammaestramenti degli Antichi , 1734. , Pag. 7. - Dell'Etica di Aristotile , 1734. , PAG. 13. - del Trattato dell' avversità di Arrighetto da Settimello , 1710., pag. 14. - Note ai Discorsi di Vinc. Borghini , 1755. , pag. 37. -- Ediz. della Fiera e della Tancia del Buoparroti , 1726, , pag. 38. - delle Favole di Esopo , 1778. , pag. 67. - della Novella del Grasso Legnajuolo, 1744., pag. 108. -- delle Novelle Antiche , 1772. , PAG. 110. -- del Canzoniere del Petrarca , 1748. , pag. 114. - della Coltivazione delle viti del Soderini a 1734- a PAR. 147- - della Cronica di Donato Velluti . 1731 . 1948. 165. - delle Vite de' SS. Padri , 1931-35. . PAR. 168. - Istoria del Decamerone del Boceaceio , pag. 29. -- Vita di Francesco Guicciardini . Nel T. I. Guicciardini Istoria . ediz. Ven. 1738. - Annotazioni alle Notizie del Baldinucci , PAR. XVI. - Vita di Francesco Baldovini , pag. XVI. - Invenzione degli occhiali, pag. XXII. - Lezioni di lingua Toscana, ivi, - altri Opuscoli , itti . -- Vocabolario della Crusca , ediz. 1729-38. . PAE. 171.

MANSO (Giambatista) Vita di Torquato Tasso . Nel T. I. Tasto Opere, ediz. di Firenze.

MARCHETTI (Alexandro) Traduzione di Lucrezio, pag. XXII.

MARINI (Ab. Oracio) Annotazioni al Baldevini, Gecco da Varlungo, pag. XVI. -- Annotaz. ad una Commodia del Baldevini, cui.

MARISCALCO (Bartolommeo) Assetta, Commedia rusticale, pag. 178

MARLIANI (Bernardino) Vita di Baldassare Castiglione, Nel Castiglione, Opere, Comino, 1733.

MARMI (640. Antonfrancesco) Annotazioni al Commento sepra la Commedia di Dante, edia. 1724 2 746. 33-

MARSILII (Luigi ) Lettere . Nell' Isane Collazione ec.

MARTELLI ( Lodovice ) Opere poetiche, pag. 100. - Rime burlesche , pag, sos. - Capitolo , Nel Berni Rime Burlesche . -Trionfo . Ne Canti Carnascialeschi .

MARTELLI ( Niecelò ) Canto . Ne' Canti Carnascialeschi .

MARTELLI (Pier Lacopo) il Tasso, o della vana gloria, Dialogo . Nel T. I. Tano Opere, ediz. di Venezia.

MARTELLI ( Ugolino ) Lettere a Bened. Varchi . Nei Tomi I. e II. P. IV. Proce Fiorentine .

MARTELLI ( Pincenzio ) Rime e Lettere , pag. 101. - Capitolo -Nel Berni Rime Burlesche . - Lettera a Bened. Varchi . Nel T. II. P. IV. Prose Fiorentine .

MARTINELLI ( Vincenzio) Ediz, del Decamerone del Boccaecio -Londra , 1766. , PAG. 29.

MARTINI (Francesco ) Voci Aggiunte al Vocab, degli Accademici della Crusea , ediz. Ven. 1763. , Pag. 174.

MARTINI ( Luca ) Capitoli . "Nel Berni Rime Burlesche . - Lettera a Bened. Varchi . Nei Tomi II. e IV. P. IV. Proce Fioreneine .

MARTINI ( Rosso ) Vedi Nota , pag. XXV.

MASSAI (D. Pietro) Lettera all'editore dell' Idillio erotico di Francesco Baldovini . In Baldovini , Cecco da Vartungo , chiz.

MASSARENGO (Giambattista) Annotazioni all' Arcadia del Sar nazaro . Nel Sannazaro Opere, Comino y 1723.

MASSEI (Gimeppe, Ges. ) Vita del P. Paolo Segneri . Nelle Opere Segneri , ediz. di Parma , 1714-

MAURO . Rime Burlesche , pag. 101. MAZZEO di Ricco da Messina , Rime. In Allacci Poeti Antichi . MAZZUCHELLI ( Co. Giammaria ) Vita di Luigi Alamanni, ediz.

1745. , P46. 3. - Notizie di Giusto de' Conti , ediz. 1753. 3 P45. 59.

MEDICI ( Lorenzino ) l' Aridosio , Commedia , pag. 101.

MEDICI ( Increzia di Piero ) Laude . In Belcari Laude Spirituali , ediz. 1485 1 ed in Medici Rime Sacre .

MEDICI (Magnifico Lorenzo de') Poesie volgari , pag. 101. e 1eg. - Rime Sacre , pag. 103. - Laude , ivi . - Quattro Grazioni o Capitoli, ivi . → Rappresentazione de' SS. Giovanni e Paolo, ipi . - Canzoni a batlo ; pag. 101. - la Nencia de Barberino ; ivi ,

ivi . - la Beca di Dicomano , ivi . - Stanze alla contadinesca , pag. 105. - la Giostra . In Pulci ( Luca ) Ciriffo Calvaneo , ediz. 1572. - La Compagnia del Mantellaccio attribuita " ai Magnifico , pag. 57. -- Simposio , o i Beoni . In Berni Rime Burlesche, e in Burchiello Sonetti , ediz. 1568. - Trionfi e Carri. In Canti Carnascialeschi. - Bailatette , pag. 42. - Poesie pubblicate in Londra, pag. 178., altre Poesie inedite, ivi.

MEDICO ( Antonio ) Sonetti . In Allacci Poeti Antichi . MEI ('Girolamo ) Lettere . Nel T. II. P. IV. Prose Fiorentine . MEMORIE del Calcio Fiorentino . Vedi Bardi .

MENAGIO ( Egidio ) Annotazioni all' Aminta del Tasso, ediz. di Parigi , 1654. , pag. 156. - Annotazioni alie Rime del Casa . Nelle Opere del Casa , ediz. Ven. 1728.

MENDINI (Giovanni, da Pianettolo) Sonetti . In Allacci Poeti Antichi .

MENZINI (Benedetto ) Rime , pag. 106. - Satire , ivi . MESUE (Giovanni) Consolazione delle Medicine, pag. 107.

METASTASIO ( Ab. Pietro ) Opere Drammetiche , pag. XXII. MINERBETTI (Alessandro) Orazione in lode di Francesco de' Medici. Nel T. IV. P. I. Prose Fiorentine . - Orazione in lode di Belisario Vinta, ivi T. P. I.

MINERBETTI (Angelo ) Ediz. della Terza parte Allegri Lettere c

Rime, Verona , 1608. , pag. 5. MINIATO (Cristofano di , ottonajo) Laude. In Belcari Laude Spis rituali , ediz. 148t.

MINUCCI (Paolo) Annotazioni al Malmantile del Lippi, pag. 92 , e pag. XXII.

MOCATA de' Maconi (Bartolommeo , detto Meo) Canzone . In Allacci Poeti Antichi .

MOLZA (Francesco M.) Capitoli . Nel Berni Rime Burlesche . . la Ninfa Tiberina . Nel Poliziano Stanze , ediz. 1747.

MONACO ( Bonagiuma ) Rime . Nel Conti Bella Mano . MONALDI (Guido) Diario, pag. 107.

MONIGLIA (Gio. Andrea) Cicalata . Nel T. I. P. III. Proto Fiorentine . -- Opere Drammatiche , pag. XXII.

MONIGLIA ( P. Tommaso ) Dissertazione contro i Materialisti , paga XXII. MONTE ALCINO (Nastagio da ) Canzone . Nel Censi Bello Ma-

no , ediz. 1595. MON MONTEMAGNO (Buonaccerso il vetchio, e il giovane) Rime e Prote, peg. 107. → Rime. In Pilli Raccolta di Rime Antiche. MORANDI (Orazie) Ediz. della Parte prima Allegri Lettere e Rime, 1601., peg. 4.

MORELLI (Giovanni ) Cronica , pag. 108.

MORELLI (Cons. D. Interpo) Edizione dell' Intoria del Bembo , Ven. 1790. p Pg. 11. — delle Rime del Petrarca, Verona , 1797. p Pg. 114. — del Varari Vita di Francesco Sansovino , pag. XXIV.

MORIONDO (Giambattista) Discorso intorno ad un' operetta del B. Simone da Cascia, pag. 50.

MORSI (Maestro Luigi de') Baccolta di Laude . Vedi Belcari (Fco), pag. 16.

MOSTAZZO (Iacope) Sonetto . In Allacci Poeti Antichi .
MOTTI de' Filosofi , pag. 108.

MOZZI (Can. Marc' Antonio ) Storia di S. Cresci ec. pag. XXII.

MURATORI (Ledevice Antenio) Annotazieni al Petrarca, edir. 1711., p.46. 116. — Lettera ad Aport. Zeno intorno alla Raccolta da lai fatta delle lettere di Tore, Tasso. Net F. X. Tasse 998°c; edir. di Petrata. — Edizione delle Storie di Giovanni, Matteo, p. Filippo Villani, 1702., p.46. 187.

MUZII (Antonio di Mariano, notajo) Laude : In Belcari Laude Spirituali, ediz. 1485.

MUZIO (Girolamo) Annotazioni al Petrarca; ediz. 1711.; pag. 116. — la Varchina. Well Ercolamo del Farchi; ediz. Comin. 1744.

#### N

NAPOLI (Abbate di ) Sopetti . In Allacei Paeti Amichi .

NABDI (Jaspe) Rime - Ne' Capti Genescialessis - Lectera a Rened, Verchi - Nei T. II. 2 IV. Brass Fiseration - Vite di Lorenzo Giaconiaj - Rolé del Rene Genese, pag. 23. - La Tradenispe di Livigo non accelta per la stampa dell' altimo Vocibolario pag. XII.

NARDINI (Leonardo) Edizioni varie di opere clariche italiane, pag. 86. -- dell' Aminta del Tasso, Londra, 1300, pag. 157. NE-

### ( 211 )

NERI ( Amonjo ) Arte Vetraria , pag. 108. NERI ( Dott. Ippolite ) Presa di Saminiato , Poema , pag. XXIII. NICOLAI (P. Alfonso ) Prase Toscane, pag. XXIII. NIDOBEATO ( Martino Paolo ) Ediz, della Commedia di Dante , NINA (Monna) Sonetti . In Rime Antiche , 1527. NORCHIATI (Giovanni ) Lettera a Bened. Varchi . Nel T. I. P. IV. Prose Fiorentine . NORES ( Inson de ). Apologia contro l'autore del Verrato . Nel Guarini Opere, ediz. di Verena. -- Discorso intorno alla Com-

media alla Tragedia, e al Poema eroico aivi a NORT (Francesco) Orazione in lode di Agostino del Nero . Nel T. IV. P. I. Prose Figrentine .

NOVELLA del Grasso Legnajuolo, pag. 108.

NOVELLE antiche cento, pag. vos. e seg. NOVELLE di alcuni autori Fiorentini , pag. 179.

NOZZOLINI (Tolommeo) Lettere sopra la stima di un cavallo . NUCCOLI (Ceceo ) Sonetti. In Allacci Poeti Antichi. ethica filth and with CAstallian at a filter

15 To the " 1. But I so

DDI (Niccolò degli) Dia'ogo in difesa di Camillo Pellegrini . " Nel T. P. Taiso Opere, ediz. di Firenze . ONESTO Bolognese , Rime , In Conti Bella Mano , in Affatte Poeti Anticht ; e in Rime Antiche ; 1527. " ONGARO (Antonio) P Afeco, Favola Pescatoria. Nel Tano Aminta, Comino, 1722.

ORGANI (Francesco degli) Sonetto . In Allacci Poeti Antichi . ORIGENE, Volgarizzam, di un' Omelia, pag, 110. ORLANDI (Guido ) Rime . In Conti Bella Mano , e in Allacci

Poeti Antichi . - Sonetto . In Rime Antiche , 1527. ORSI (March. Gio. Ginseppe ) Ragionamento sul Lialogo di Cicerone Cato major, pag. XXIII. - Considerazione sopra la maniera di ben pensare, ivi.

QRSI (Card. Ginseppe) Storia Ecclesiastica , pag. XXIII

ORSILAGO, Capitolo af Vescovo de' Marzi . In Berni Rime Bur-· lesche . . ORTENSIO (Martino ) Lettere . Nel T. II. Galilei Opere , ediz-

di Padova.

OTTONAIO (Francesco dell') Lettera a Pietro Strozzi . Nel T. I. P. IV. Prose Finrentine .

OTTONAIO (Giambattista ) Canzoni , pag. 110. , e ne' Canti Carnascialeschi . OTTONELLY (Guido) Annotazioni al Vocabolario degli Accademi-

ei della Crusca falsamente attribuite al Tassoni, pag. 172. OVIDIO, Traduzione delle Pistole, pag. tio. - Metamorfosi, pag-111. de Arte amandi , ivi , - de Remedio amoris , ivi . 2

#### a strategy of pant titl to . P gent in parel goeth bite in . and the program of Supposers of the

\$4 at a me - has \$400 specific t 75 7. 5

PAGOLO (Maestro , da Firenze ) Canzone . In Conti Bella Ma-PALLAVICINI Sforza ( Card. ) la Storia del Concilio di Trento non accolta per la stampa dell'ultimo Vocabolario; par, XII. PANCIATICHI ( Lorenzo ) Cicaleta in lode della frittura : PANDOLFINI ('Agneto ) Trattato del governo della famiglia , pag. ift. an least out . 126 a smooth ( . 14114) Alia PAOLUCCI ( M. ) Ediz. delle Opere del Chlabrera, Roma, 1718., P48. 54. PAPAZZONI (Visale) Ampliazione della lingua volgare, e apoloeia ec. Vedi Salviati Avvertimenti , pag. 136. PAPINI (Gio. Antonio) Lezioni sopra il Burchiello, pag. 39. e pag, XXIII. PASSAVANTI ( Iacopo ) Specchio di vera Penitenza , pag. 111. e PASTORE (Ab. Ruffaele) Ediz. del Tacito trad. dal Davanzati .

in white was aborest to Bassano, 1803., pag. 153. PATRIZI (Franceico) Parere in difesa di Lod. Ariosto . Wel T.

VI. Tasse Opere , ediz. di Firenze. "215010 ( 61:23.070-1. PAZZI (Alfonso de') Rime , pag. 111. 110 of amp.

PAZZI (Piero de') Sonetti . În Montemagno Prese e Rime , Fir. 17/8.

PECORONE . Pedi Gievanni Fierentino .

PELLEGRINO (Camillo , il vecchio ) il Carafa , o Dialogo dell' epica poesia contra l' Orlando Futioso, e la difesa degli Accademici della Crusca. - Replica alla risposta degli Accademici della Crusca. Nel T. II. Taus Opere , ediz. di Venezia.

PELLI (Ginceppe) Vita di Dante . Nelle Opere di Dante , ediz-. di Ven. 1757.

PEPI ( Neri ) Rime . Ne' Canti Carnascialeschi .

PERUGIA (Stramazzo da ) Sonetto. Nel Petrarca, Revillio, 1874. PERUZZI ( Bindo Simone ) Descrizione dell'esequie di Gio. Gastone Gran Duca di Toscana. Vedi Buondelmonti, pag. XVIII.

PERUZZI (Franceico di Simone ) Sonetti . In Allacci Poeti An-... sichi .

PESCETTI (Orlando) Difesa contra Giulio Guastavini. Nel T. III. Tano Opere, ediz, di Venezia .

PETRABCA (Francesco) Canzoniere e Trionfi , pag. 112. e 1855. - Vite de' Pontefici, pag. 116. - Vite degli nomini illustri. bui . - Alcune rime . In Bonichi , Raccolta di Rime , ediz. 1642.; in Conti Bella Mano ec. - Prose . In Prose Antiche et. - Frottola . In Petrarca , ediz. Comin, 1722. - Testamento, ivi .

PETRI (Sandro) Rime .. No Canti Carnascialeschi .

PIACENZA ( Lancillosto da ) Bime . In Consi Bella Mano ..... PIERI (Paolino) Cronica delle cose d'Italia , Pag. 179. PIGAFETTA (Filippo) Discorso sopra i due titoli del Poema del-

la Gerusalemme liberata. Nel T. VI. Tasso Opere, ediz. di Firenze .

PIGNA (Giambattista) Vita di Lodovico Ariosto . Nell' Ariosta Opere , ed in altre edizioni dell' Orlando . - Scontri de' luochi mutati nel Furioso . ipi . PIGNORIA (Lorenzo) Notizie istoriche sopra la Gerusalemn

Nel T. VI. Tauo Opere , ediz. di Firenze . PILLI (Niccold) Raccolta di Rime antiche, pag. 116. PISA (Andrea da) Sonetto. In Allacei Poeti Antichi. PISA, il Gobbo da . Vedi Amelunghi . PISTOJA (Giovanni da-) Rime . Ne Canti Carnascialeschi. PITTI (Buonaccerse ) Cronica dal 1412. al 1430. , pag. 173.

POESIE per fat ridere le brigate . Vedi Carli , pag. XVIII. PORSIE di alcuni antichi rimatori Toscani , Pag. 179.

POETI ANTICHI . Vedi Allacci , Bonlebi , Bermi , Conti , Rime at-

POFI (Tizzme Gattano di) Ediz. della Tereide del Boccaccio ; Ven. 1528., pag. 32.

POOGRALI (Genesov) Belix del Decumerose del Boécaccio, 19591962, 1963, 184 - delle Stame di Estrol, del Benes, 1979, 1962, 1971

— del Pecconce di Giovanal Fiorentino, 1971; 1962, 94. – delle
Opere del Macchiavellis, 1976, 1972, 1972, -delle Storia di Tobis e c., 1979, 1963, 197. — delle Rime del Boccaccio, 1860,
1964, 1974, 1974

POLENTONI (Xivone) Vita di Seneca. In Seneca del Benefici ,
1967, 1974

POLIZIANO (Angelo) Stanze e Favola d' Orfeo, pag. 117. e 1255.

Canzone che manea nel mizgior numero dell' edizioni, pag. 126.

120. — Ballatette, pag. 41.

POLTRI (Domenieo) Cicalata in lode de cuochi . Nel T. II. P.

PORCACCHI (Temmise) Annotazioni all'Arcadi del Sannazaro.

In Sannazaro Opere, Cemine, 1723. — Giudizio sulla Storia di
Francesco Guicciardini. Nel T. I. Guleziardini Sieria, ediz,
1978. — Vita del Bembo. In Ermbo Rime, ediz, 1745.

PORRATA (Giacomo Filippo, Get.) Edizione delle Lettere del Chia-

brera, 1762., pag. 178.

PORTA (Malmetta) il Rossi, o Parere sopra alcune obbiezioni

fatte dal Salviati sulla Gerusalemme . Nel T. VI. Taue Opere ;

PRATO ( Ser Domenico da ) Sonetti . In Montemagno Proze e Rome, ediz. 1718.

PRATO (Gio, Gherardo da) Sonetto. In Allacei Poeti Antichi.

PRATO Spirituale, Pag. 120. e seg.

PRATO Fiorito . Vedi Prato Spirituale, pag. 111.

PRETE (Ser Francesco, o Febo ) Rime: Ne' Canti Carnascialeubi .

PRISCIANESE (Francesco) Lettere a Bened. Varchi . Nel T. II,

P. IV. Prose Fiorentine .

PROSE antiche di Dante, Petrarea, e Boccacci, pag. 121. PROSE di Dante e Boccacci, ivi.

PROSE Fiorentine, pag. 121. e 1egg.

PUC-

PUCCI (Antonio) Rime, pag. 123.; e in Conti Bella Mano; e in Allaci Poeti antishi . -- Poesie , pag. 179.

PULCI (Bernardo) Buccoliche di Virgilio , pag. 177.

PULCI ( Luca ) Cirifio Calvanco , pag. 123. - Epistole , pag. 124. - Driadeo , pag. 179.

PULCI (Luigi) il Morgante, pag. 124. e reg. -- Frottola, pag. 125. - la Beca, pag. 128. - Sonetti'. In France e Pulci Semesti , ediz. 1710.

UADRIO (ab. Françeico Saverio) Ediz. de' Salmi Penitenziali di Dante, 1752, pag. 64. - Il Crede di Dante illustrato con annotazioni . Nel Dante Opere , ediz. Ven. 1757-

QUATTROMANI (Sertorio) Sposizioni delle Rime di Monsig. della Casa, pag, 45. ; e nel T. II. Cash Opere , ediz. Ven. 1728.

## R

RAFFACANI (Tommaso) Rime . Ne Cansi Carnascinleschi i RAINIERI da Palermo , Canzoni . In Allacci Poeti Antichi i

RAZZI ( D. Silvano ) Vita di Bened. Varchi . Nel Varchi Lezioni, ediz. di fir. 1590. - Edizione delle Orazioni di Lion Salviati, Fir. 1575., pag. 136. - Edizione del Cavalea Disciplina degli Spirituali , Fir. 1569. , pag. 49.

RECUPERATI (Piero) Orazione nel lasciare il Consolato dell'Accademia de' Lucidi . Nel T. VI. P. I. Prote Fiorentine .

REDI (Francesco) Opere, pag. 126. - Esperienze sulla generazione degli insetti, ivi, e seg. - Osservazioni intorno agli ani mali viventi, pag. 127. - Esperienze intorao a diverse cose naturali , svi, e seg. -- Osservazioni intorno alle vipere, pag. 128 . - Lettera sulle opposizioni alle suddette osservazioni , ivi . - Lettera intorno all' invenzione degli occhiali , lvi . Bacco in Toscana, ivi , e seg. - Sonetti , pag. 129. - Lettete familiari , ivi . ... Consulti medici , tvi . ... Osservazioni

sulle gocciole e fili di vetro ec., p.45. 130. -- Esperienze intorno all'acqua che stagna i flussi di sangue, ivi . -- Lettera di Tommaso Platt, ivi . -- Esperienze intorno a' sali fattizi , ivi .

RICASOLI (Braccio) Lettere a D. Vincenzio Borghini . Nel T.

RICCI (P. Ab. Francesco M.) l'Antilucrezio, pag. XXIII.

RICCIO (Senator Leonardo del) Opere, ed Esequie di Cosimo III.
pag. XXIII.

RICETTARIO Fiorentino , pag. 130. e seg.

RIDOLFI (Francesco) Edizione degli Ammaestramenti degli antichi, 1661., pag. 7.

RIDOLFI (Lucantonio) Lettere ad Alfonso Cambi sopra il Petrarca. Nel Petrarca, Rovillio, 1574. - Lettera a Bened. Varchi. Nel T. IV. Prose Fiorentine.

RIME antiche, pag. 131. e seg. Pedi ineltre Allacel, Conti, Bonichi, Berni, Canti Carnascialeschi ec.

RINUCCINI (Alessandre) Orazione in morte di Pirro del Bene . Nel T. III. P. I. Prose Fiorentine.

RINUCCINI (Ottavio) la Dafne, pag. 132. - Drammi Musicali,

RISOLUTO Sonetti . In Burchiello Sonetti , ediz. di Fir. 1563. ROBERTO Re di Napoli e di Gerusalemme , Rime . In Bonichi Ri-

me antiche.

ROLLI ( Paolo ) Edizione delle Satire dell' Ariosto, 1716., Pag11. — del Decamerone del Boccaccio, 1725., Pag. 29. — No-

te all' Idropica del Cav. Guarini. Nel Guarini Opere, ediz. di Verona.

ROMANELLO (Giannantonio) Sonetti. In Consi Bella Mano, e-

ROMANELLO (Giannantonio) Sonetti . In Conti Bella Mano, e diz. Veron. 1753.

ROMOLINI ( Pier Casimiro ) Ragionamento ec. Nelle Satire del Menzini , ediz. 1739. RONDINELLI ( Giovanni ) Orazione in lode di Catterina de' Me-

dici . Nel T. I. P. I. Prose Fiorentine .

ROSA Morando (Filippe) Osservazioni sopra la Divina Commedia di Dante. Nel Dante Opere, ediz. Ven. 1757.

ROSAIO della Vita , pag. 132.

ROSSI (Battiano de') Lettera nella quale si ragiona del Tasso . Nel T. V. Tano Opere, ediz. di Fir. — Gicalata in lode del vi-

ne .

no. Nel T. II. P. III. Prote Fiorentine. — Ediz. del Trattati di Albertano Giudice, 1510., p.ga. 4. — Ediz. dell' Agricoleura del Crescenzio, 1605., p.ga. 60. — Ediz. della Commedia di Dante, 1595., p.ga. 61. — Prefazione al Vocabolario della Crucas, ediz. 1611., p.ga. 172.

ROSSI (March. Filippo de') Edizione de Sonetti de Franco e Pulci,

ROSSO (Fra Paoto del.) Commento alle Canaone d'amore de Qui-

ROTA (Giovan Battista, Padovano) i Principir delle stanze del Furioso. In Africio Opere.

ROTA (Giulio Marciano) Vita di Boczio, ediz. 1737., pug. 35. RDGELLAT ( Bernardo ): Rime . Ne Canni Carnaiciale chi . 1

RUCELLAI ( Cossino) Ettere & Behedette Varchi . Nei T. I. e

HUCELLAI (Giovanni) le Api, pag. 1311; è in Alamanni Coltivar.

Comino, 1718, è Perona 1745. — Opere pag. 133.

RUCELLAI (Laigi) Ciculati delle lodi dell'Ipotondria. Nel

T. I. P. HE. Peer Freezini J. May - Lor : Speciality and RUCELLAI (Orazio) Cicaleta della Hogus Ionedattica . Mel T.

I. P. III. Prois Floremine. — Cicalata in lode del cacio c dell'uccello, toi T. III. — O. A cannot minimum (RUCELLAI (Pietro)) Lezione della Giustinia . Nel T. I. P. II.

Proce Fiorentine : El 12
RUGIERONE de Palermo, Canzoni . In Allacci Poeti Antichi .

RUSCELLI (Girelamo) Rime. Vedi Franzesi (Mattee) pag, 71.

— Capitoli. "Nef T. II. Berni Rime Unitesche ." - Illustrazioni dell' Orlando Furcino dell' Ariosto) edit. 1536., pag, 9. — Annotazioni alle Satire dell' Ariosto) edit. 1356., pag, 72...

. water with the

RUSPOLI (Francesco ) Rime Burlesche , pag. 133.

142710

## - Duttes at investing and a SACCENTI, Poesicy Page XXIII.

SACCHETTI (France) Novelle, pag. 133. e sege - Canzone, . vad. 134 - Lettere, ivi . - Rime. In Conti Bella Mano . SAGGI di Naturali Esperienze , pag. 134. e arg. .....

SALIMEENI ( Cav. Bennecio.) Sonetto . In Allacci Poeti Antichi . SALLUSTIO, Volgarizzam, della Congiura Catilinaria, e della Guerra Giugurtina , Pag. 135.

SALTERELLI ( Lapo ) Rime. In Conti Bella Mano . SALVETTI ( Piero ) Rime . In Berni Rime Burlesche , SALVIATI ( Card. Alamanno ) Prefazione al Vocabolario degli Ao

cademici della Crusca, ediz. 1729-38., pag. 173. SALVIATI ( Cav. Lionardo ) Avvertimenti della Lingua , rag. 135.

e ses. - Primo Libro delle Orazioni , pag. 136. - Seconda e Terza Orazione, in morte di D. Garzia de' Mediel , PAZ. 137. e nel T. VI. P. I, Proze Piorentine . - Orazione in morte di Michelaenolo Buonarroti ; pag. 138., - Orazione in morte di Pier Vettori , voi , W wel Ti III. P. I. Prose Fiorentine . - Orazione in morte di D. Luigi Card. d' Este , pag. 138. -- Orazione in morte di Donno Alfonso d' Este , iti . - Lezioni cinque , The deligione al Capitolo Generale della Religione di Santo Stefano . Nel T. H. P. I. Prose Fiorentine . - Lettere . Nel T. IV. p. 11/ Prote Fiarentine . 11 Granchio , Commedia , pag. 138, il Granchio, e la Spina , pag. 139. - Dialogo dell'Amicizia , ivi - - Considerazioni ec. Vedi Fieretti (Carlo), pag. 69. - Bisposte cc. Fedi, Infarinato Prime e Secondo , pag. 89. od . - Stacciata ec., g, Lasca, Dialogo, Vedi Accademici, del-La Crusca , Stacciata co-n' Page 1. - Correzione del Decametone del Boccaccio , ediz. 1587. , pag. 26. -- Rime , pag. 139. e sen. Le Commedie il Granchio e la Spina sono pure impresse nel Teatro Comico Fierentino . TING : 1

CAT WINT ( Antonmaria ) Discorsi Accademici , pag. 140. - Prose Toscane, ivi . -- Prose Sacre, pag. 141. -- Orazione funerale di Antonio Magliabecchi , ivi . -- Orazione funerale di Fran-· cesco Redi . Nelle Opere del Redi . - Cicalate in lode della

ciedata i în bole della cicala; în lode de fichi . Nel T. II.
P. III. Prove Fiorestâne . — Lettere . Nei T. I. e II. P. IV.
Port . — Amontaioni allă Fiora e alla Tância del Buonarrodi ,
celiz. 1784. pag. 38. — Amontazioni alla Cronica di Buonacoro Ditti; delia . 1775. pag. 179. — Amontazi alla Bime di Mose
sig. della Casa "Di Can Opera , ofata Piña 1798. — Amontazi alla Bime di Mose
sig. della Casa "Di Can Opera , ofata Piña 1798. — Canoletta ioli
al Commento sopra la Commendia di Dante ; odia: 1794. pag. 13. —
— Amont. al Peccoroc di Gio, Ficrentino , citz. 1793 , pag. 7. —
— Verinoc da Gio Groco di Giogio Corcisi di Si coli al calcul veri
sal giocos del Calcio, in Momerie del Calcio In 1793. pag. 25. — Amont. alle Novelle del Giograzio p. 1793. p. 178. 3. — Amont. al Mainasuiti del Lippi , citz. 1793. p. 178. p. 3. — Amont. all Mainasuiti del Lippi , citz. 179. p. 178. p. 5.

SALVINI (Salvino) Vita di Francesco Redi . Nel Redi Opere ;

SANLEOLINI (Francesco) Orazione in lode di Pietro degli Angeli da Barga . Nel T. I. P. I. Prose Fiorentine .

SANSOVINO (Francesce) Vita del Bembo. Nel Jembo Lestere, edizz-1975. - Postille all' Istoria del Guicciardini, ediz. 1621.,
pag. 87. - Annotazioni all' Arcadia del Sannazaro, ediz. 1923',
pag. 141. - Dichiarazioni delle voci latipe che sono nell' Ar-

cadia , ivi . - Capitoli . Nel Bervi Rime burleube .
SANNAZARO (Iscopo ) Arcadia , pag. 141. - Opere, ivi .

SANNAZARO da Pistoia , Rime . In Conti Bella Mano .

SASSETTI (Filippo) Lexione delle Imprese, Nel T. II. P. II.
Proce Fiorentine . - Lettere, ivi T. III. P. IV.

SAVIO (Giovanni) Apologia in difesa del Pastor Fldo. Nel Guarini Opera, ediz. di Verona.

SAXO ( Tommaso di ) da Messina , Canzoni . In Allacci Porti Ansichi ... SCALA ( Lorenzo ) Lettera a Bened, Varchi , Nel T. I. P. IV. Pro-

se Fiorentine .

SCARPERIA (Fr. Agestino da) Sermoni . Vedi Agestino (S.) ,

pag. 1. SCIABRA, Poeta . Vedi Stanze del Poeta Sciarra .

SEGHEZZI (Antenfederice) Edizione delle Opere del Bembo. Ven. 1729., pag. 32. — Ediz. delle Opere del Casa. Ven. 1728., pag. 44. — Ediz. delle Opere del Tasso. Ven. 1721. e 185. pag.

133. - Prefazione all' Ercolano del Varchi , ediz. Comin. 1944. ; pag. 162.

SEGNERI ( P. Paolo ) Quaresimale, pag, 142. - Cristiano istrulto, pag. 143. - Opere diverse, ivi.

SEGNI ( Agnolo ) Lezioni quattro , pag. 144.

SEGNI ( Alessandro ) Orazlone in lode del Card. Glo. Carlo de

Mediei. Net T. IV. P. I. Prose Harbinities — Orazloni del peccato; dell'amor di Dio; e del prezzo dell'anima, ivol T. P. —
Lettere al Co. Lor. Magalotti, ivol T. T. II. P. IV. — Frefazione al Vocabolario degli Accademici della Crusca; ediz. 1691s, pag. 173.

SEGNI ( Reramado ) Storie Fiorentine, p.ag. 144. Trattato sopra i libri dell'anima p.ag. 145. Tradution d'Aristotile, p.ag. 14. Vitu di Niccolò Caiponi. Nelle storie Esternite, ed. 173. SEGNI ( Piero ) Volgarizzam. della Locuzione di Demetrio Falerco , p.ag. 67. — Orazione in motre di Iacopo Mazzoni. Nel 7. I. P. 1, Preis Fiorentine.

SEGRETARIO Fiorentino . Vedi Macchiavelli .

SENECA, Volgarizzain. delle Pistole, e del Tratiato della Providenza di Dio, pag. 145. - Liber de' Beneficii, ivi.

SENNUCCIO. Vedi Beducci.

SERASSI (Ab. Pierantonio) Ediz. delle Rime del Bembo, 1745.

pag. 22. — Vita di Brild. Cassiglione. Nell' Ediz., Comin. 1735.

Vita di Ann. Brilliano. In Paliciana State. Comin. 1735.

Vita di Ang. Poliziano . In Poliziano Stanze, Comino, 1765.

Vita di Torquato Tasso, Pag. 155.

Bdir. dell' Aminta del Tasso, Parma, 1780., pag. 157.

Varie lezioni alle Poesie di Lor, de' Mediel, Ediz 1760., Pag. 162.

SERDONATI (Francesco) Traduz. dell' Istoria dell' Indie di Giovanpietro Maffei, pag. 99.

SERGIO (Antonio) Vita del Gravina. Pedi Gravina, pag. XXI.
SETTIMANI (Cav. Francesco) Ediz. del Segni Storia Fiorential,
1723., pag. 144. — Ediz. del Varchi Storia Fiorential,
1721., pag. 161.

SETTIMELLO (Arrighetto da ) Vedi Arrighetto .

SEVERINO (Airelio) Sposizioni delle Rime del Casa. Nel Casa Rime, ediz. di Napoli, 1694.

SIENA (D. Antonio da , Inientato ) Laude . In Belcari Laude Spirituali , ediz. 1485.

SMAR.

SMARRITO . Vedi Dati , e Prote Fiorentine .

ti, pag. 146. e 1eg. SOLDANI (Iacopo) Satire, pag. 147. — Orazione in lode di Fer-

dinando I. Nel T. L. P. I. Prove Fiorentine. - Orazione in lode di Luigi Alamanni, ivi T. IV.

SOLLECITO (Vincenzio Capponi) Parafrasi Poetiche sopra i Salmi

SOLLECITO (Vincenzio Capponi) Parafrasi Poetiche sopra i Salmi di David, pag. 147. — Trattati Accademici, ivi, SPANO (Piero) Volgarizzam, del Tesoro de' Poveri, pag. 148.

SPERONI ( Sperone) Volgatitzam, aci 1 esoro de Poveri ; pag. 146. — SPERONI ( Sperone) Orazioni ; pag. 148. — Dialoghi ; rol . — Optre ; pag. 149.

STACCIATA della Crusca: Vedi Accademici ec:, pag. L.
STANZE del Poeta Sciarra, o la Rabbia di Macone, pag. 149. è 149.
STEFANO (Cambio di) creduto autore dell'Urbano, falsamente

attribuito al Boccaccio, pag. 165. STEFANO (Protonotario da Messina) Canadni . In Allacci Poeti

STORIA di Barlaam e Giosafat, pag. 150.

STORIA della Cintola di Prato, pag. 151. STORIA di Tobia, e Sposizione della Salve Regina, pag. 151.

STORIE Pistolesi , pag. 151. e 1eg.

STRASCINO da Siena, Capitoli. In Berni Rime Burlesche.

STRATA (Zambi da) Volgarizzam. de' Morali di S. Gregorio,
ediz. 1486., pag. 81.

STROZZI ( Alessandro ) Orazione la lode di S. Filippo Nerl . Nel Z. F. P. L. Prose Florentine .

STROZZI ( Carlo ) Letteta a Bened. Varchi . Nel T. T. P. IF.

Prote Fibrentine .
STROZZI (Chirico) Lettere a Bened. Varchi . Wel T. L. P. IP.

Prose Fiorentine .

STROZZI (Fabrizio) Lettere a Bened, Varchi . No Tomi I. 3 o II.

P. IV. Prose Fiorentine .

STROZZI (Giovambattitta) Rime . Ne' Canti Carnascialeuhi .

STROZZI (Ginlio) Capitoli . Nel Berni Rime Burlesche . STROZZI (Lorenzo) Rime . Ne' Canti Carnittialeushi .

STROZZI (Lorenzo) Rime: Ne Camit Carnitialeusii.
STROZZI (Pietro) Seinze. Vedi Stanze del Poeta Scierra, pag. 149.
STROZZI (Ruberto) Lettera a Bened. Varshi. Nel T. E. P. IV.

Proce Fiorentine . SUM-

SUMMO (Faustino) Discorso contro le Tragicommedio e le Pastorali, e Discorso contro li Pastor Fido. Nel Guarini Opere, edia, di Perona, 1939.

### T

ACITO (Com.) Opere volgarizz. da Bernardo Davanzati, pag-

TADDEO (Maestro, Fiorentino) Etica d'Aristotile volgarizzata.

Vedi Aristotile, ediz. 1736., pag. 13.

TAGLINI (Dott. Carlo) Lettere scientifiche , pag. XXIII. TALANI (Baccio) nime . Ne' Canti Carnascialeschi.

TALENTONI (Giovanni) Lezione sopra il Canzoniere del Petrarsa . Nel T. IV. P. II. Prose Fiorentine .

TANTE ( Giovanni di ) Traduzione della Vita di Seneca di Xicone Polentone . Nel Seneca de Benefuj, ediz. 1574., Pag. 146.

TANZIO (Franc. Cornigero ) Prefazione alle Rime del Bellincioni ; ediz. di Milano , 4493. , pag. 19.

TASSO (Terquate) Opere, pag. 151. — Getusalemme liberata, ful, e 1855. — Aminta, pag. 156. e 1851. — Rime, pag. 157. — Escelata il Rime, ful, e 185. — Lettere Bernillari, pag. 158. e 185. — Lettone sopra un sonetto di Monsig, della Casa. In Casa Opere, edit, di Ven. 1751.

TASSONI (Alexandro) Considerazioni intorno al Petrarca. Nel Carran. dei Petrarca, adiz, di Modera, 1911. – La Sechia rapita non è stata approvata nella stampa dell' ultimo Vocabo-lario, pag. XII. Pedi inoltre Otsonelli, pag. 171.

TAVOLA ritonda, pag. 159. TEATRO Comico Fiorentino, pag. 159.

TEDALDI ( Pieraccio ) Rime . In Conti Bella Mano.

TEGLIA (Francesco del ) Ediz. delle Rime di Benedetto Menzini . Fir. 1731-32., pag. 106.

TESORO de' Poyeri. Vedi Spano (Piero)

TESTA (Arrigo da Lentino, notajo) Rime. In Allacci Poeti Antichi.
TINUCCI (Niccold) Rime. In Montemagno Rime.

UCCI (Niccold) Rime . In Montemagno Rime .

TITI ( Referto ) Annotazione alie Api dei Ruceflai . Neil' Alamanni, Celifozzione, edizioni 1990, e 1718.

TOCCI (Can. Pierframeno) la Glimpaolagine, pag. XXIII. - Parero intorno alla voce Occorrenza, pag. XXIV.

TOLOMBI (Claudio') Lettere , pag. 160. , e seg.

TOLOMBI (Granfone, da Sièva) Sonetto. In Allacci Poeti Antichi .

TOMMASI (Dott. Pasquale) Ediz. della Giunta al Vocabolario des
gli Accademici della Crusca; pag. 173.

Pose Sierenthe.

TORRICELLI (Evangelista) Orazioni, pag. XXIV. - Lexioni Accademiche sopra la Lingua Toscana, ivi.

TOSA (Simone della) Annali ec. In Cronithette antiche, ediz. 1733.

TOSCANELLA (Orazio) Allegoric dell' Ariosto. In Ariosto Opere.

— I luoghi comuni del Furioso, ivi.

TRESSATI ( Fr. Francesco ) Annotazioni alle Poesie di Fr. Iacopone da Todi , ediz. 2617. , pag. 89.

da TREVISO. Vedi Circgelo .

TULLIO, Volgariza della Retorica. Prdi Aristotile Etica, pag. 11-TUSSIGNANO (B. Giovanni) Traduz. di alcuni libri de' Merali di S. Gregorio. Pedi S. Gregorio Morali, ediz. 1486.

## v

VALERIANI (Luca) Capitolo. Nel Berni Rime Burleiche. VALEREDUZIO (Cucco di) Soncetti, In Allacci Porti Antidii. VALORI (Bacilo) Lettere a Vincentio Borghini. Nel T. IV. P. IV. Prose Siscentim.

VALLE (P. Guglielme della) Vite de' Pittori Greci , già scritte da Carlo Dati, ediz. 2706., pag. 66.

VALLISNIERI (Antanio) Osservazioni sopra l' Esperienze del Redi . Nel T. I. Redi Opere ; edit, Ven. 1712. - Discorni sui studii delle donne . Vedi Volpi , pag. XXIV.

WANNETTI (Cav. Gius. Valeriano) Lettera intorno ad alcune espectostanze della vita di Dante. Nel Danse Opere; ediz. Ven.

VARCHI ( Benedetto ) Storia Fiorentina , pag. 161. - Lezicoi , PAS.

162. - Ercolano , ivi . - Sonetti , pag. 161. - Sonetti spirituali, pag. 164. - la Suocera, ivi. - Rime burlesche e Ca-"I pitoli, fvi . - Traduzione di Boezio e di Seneca . Vedi Boezio , . Seneca. - Lettura sulle Rime di Monsig. della Casa . In Casa Opere, ediz. Ven. 1728. -- Orazioni nella cena del Signore. Nel T. V. P. L. Proze Fiorentine . - Orazione nel Venerdi Santo ivi T. V. - Lezioni due sopra quattro sonetti del Petrarca . ivi T. V. P. II. - Orazione in lode di Giambattista Savel-10 . ivi T. VI. P. L - Lettera a Lacope Guidi , ivi T. L P. IV.

- Lezione sulle Rime di Michelagnolo Buonarrosi il vecchio Mel Buanarroti Rime , ediz. di Fir. 1726. - Rime . Ne' Canti Carnascialeschi. VARLUNGO ( Rocco da ) Sonetto . In Rime Antiche; 1927. 17

VASARI (Giergio) Vite de Pittori èc. , pag. XXIV. - Vita di Michelagnolo Buonarroti, ibi. - Vita di Francesco Sansoviparon will ass direct in the star

UBALDINI ( Federigo ) Ediz. del Barberino Documenti d' Amore, 1640. . P4E. 15.

UBERTI (Fazid degli) Dittamondo ; pag. 184. -- Rime , pag. 165. UDINE (Fr. Leistarde ) falsamente treduto volgarizzatore de' Dialoghi di S. Gregorio, ediz. 1475, pag. 82. ... A .

VELLUTI ( Donate ) Cronica di Firenze ; pag. 165.

VELSERO (Marco) Lettere : Nel T. II. Galilei Opere, ediz. di Padoua, 1744.

VENTURI ( P. Pompeo ) Dichiarazione della Commedia di Dante , ediz. 1739. , pag. 62. - Annotazioni . Nel Dante Opere , ediz. · Ven. 1757. nder i 🛴 .

VERDIZOTTI (Glo, Mario) Edizioni delle Vite de SS. Padri , 1581. e 1589. , PAR. 121. 1

VERZERI (Ginseppe ) Rime . In Rime Antiche , 1527.

VETTORI ( Piero ) Trattato della coltivazione degli ulivi , pag. 165. - Lettere . Nei T. I. e IV. P. IV. Pron Fipremine . --Vizeria di Antibale per la Toscana, pag. 179.

VETTORIO ( Ser , creato de Pucci ) Rime .. Ne! Canti Carnaccialeschi.

VIERI (Francesco de') Lezione sopra un Sonetto del Petrarea. Nel T. I. P. II. Prose Fiorentino .

VIGNE (Pietro delle ) Rime . In Conti Bella Mano i in Allacci Posti Antichi ; e in Rime, Antiche , 1527. .43.

VIL-

VILLANI (Filippo) Storia, pag. 165. - Vite degli uomini illustri, pag. 179.

VILLANI (Giovanni ) Storia, pag. 165.

VILLANI (Gievanni, Matteo, e Filippo) Istorie, pag. 167. VILLANI (Mare Antonio) Rime . Ne Canti Carnaseialeschi .

VILLANI ( Mattee ) Storia , pag. 166.

VIRGILIO, Volgarizzam del Libro IV. dell' Eneide. Sta nelle Que pere di Lod. Martelli, ediz. 1548.

VITE de'SS. Padri , pag. 168.

VITE e Leggende di Santi, pag. 168.

VIVIANI (Vincenza) Elementi di Buclide, o Scienza delle Proportioni ec, p. pag. 158. e. que. — Diprovo al G. D. Cosimo III., p. 48. 169. — Trattuto delle resistenze de solidi, ini. — Osservazioni intorno alle bilanciette del Galileo. Nel Galilei Opera, ediz. 1718. — Vita del Galileo, ini.

VOCABOLARIO degli Accademici della Crusca, e sue varie edizioni, pag. 171. e 1855.

VOLPI (Gio, Amonio) Discorso intorno agli studii delle donne ; pag. XXIV. -- Dialogo di Zaccaria Scolastico, ivi.

VOLPI (Gis. Amonie e Garismo) Editioni delle Opere del Carifglione, Comino ; 1712, ppas 4, ed- della Collivas, dell' Alamania, Comino; 1718, 1748, i- della Commedia di Dante; Comino; 1757, p 171, — delle Opere volgari di Sanazzaro; Comino; 1721, p pas, 141, — della Cansaniere del Petterraro; Comino; 1721, p pas, 174, — della Cansaniere del Petterraro; Comino; 1721, p pas, 156, 174, — della Cansaniere del Petterraro; Comino; 1721, p pas, 156, – della Stanza dell'Aminta del Tasso; Comino; 1721, p pas, 156, – della Stanza del Politiando, Comino; 1721, p pas, 156,

VOLTERRA ( Pietro da) Rime . Ne' Canti Carnascialeschi .
URBANO, Opera attribuita al Boccaccio, pag. 169.

URBANO, Opera attribuita al Boccaccio, pag. 169.
URBICIANI (Bonagiunia da Lucca) Rime. In Conti Bella Mano.
— Canzone. In Rime Antiche, 1317.

### Z

ZANCCLORY (Cillenie) Fedi Cicarcili (Lerenze).
ZANETIT (Girelamo Il Ciclepe d'Burjilde. Mel Peliziano Favola d'Orfe, odia, Comin. 1749.
ZANOTIT (Francuse). Lettere, 1946. XXIV.
ZANOT (Lepo de Fierera). Rime. In Allacia Peri Amichi.
ZENO (Apsuelo). Lettera a Giambartina Canceli intono alla Opere di Monig, della Casa. Nel T. P. Casa Opere, edize Promre, 1738. — Lettera al March. Giangiosello Orri, 1946. XXIV.
— Poccie sucre e d'armantiche, 161. — Notizle intono al
Manusit sampatori, 161. — Memorie intono al Brinco Catteri

no Davila, jvi.

ZENONE (La Pisirja) Pictora Fonte, pag. 272.

ZIPPOLI (Perione) Vedi Lippi (Lerema). 1

ZITO (Mario) Bilinacia critica introno ad alcuni Inoghi della Gerusalcuna. Net T.VI. Tanto Opera; della di Jimma.



# AGGIUNTE

ALLA SERIE

DEI TESTI DI LINGUA

USATI A STAMPA

NEL VOCABOLARIO DELLA CRUSCA

COMPILATA

DAL SIGNORE

BARTOLOMMEO GAMBA

Usciti appena i bellissimi Annali della Tipografia degli Aldi compilati dal diligente Renouard, gli amatori della Bibliografia fecero plauso commendando assaissimo l'esattezza; e alcuni desiderarono che così si descrivessero tutte le collezioni. Annunzio ora con piacere, che ha avuta una pari, se non maggior fortuna la raccolta della Crueca, mercè le cure del colto Sig. Bartolommeo Gamba autore del presente libro, il quale quanto vaglia in tali studi l'ha altra volta mostrato. Egli fu preceduto in ciò dal Bravetti; ma questi nel libro del Sig. Gamba più non si ravvisa sì pel sistema che è migliore, come per la mole che è d'assai cresciuta per le molte ed interessanti osservazioni che vi ha aggiunte. Ma diamone in succinto i particolari.

Nella breve e sugosa prefazione novera prima i vantaggi che trar si possono da un'opera bibliografica, i quali si riducono a trovar in essa un aiuto per saper valutare la rarità ed il pregio dei libri più riputati, per riconoscer l'integrità loro, e per distinguere le differenze, i miglioramenti, i cambiamenti de contraffazioni, che si sono spesse volte fatte di un'opera stessa; q'unidi accema quanto sia interessante nna raccolta dei libri allegati dal Vocabolario si pel merito degli Autori, come pe' bei saggi dei Tipografi del decimo quinto secolo, in

Autori di esse; ma a me pare che non tutte possano prendersi per modelli nel fatto di nostra lingua. Progetterei piuttosto che si ammettessero tutte le opere dei già citati, e in ispecial modo quello dei toscanissimi Serdonati, Dati, e Anton Maria Salvini, di cui le tante e dotte traduzioni sono tesoro doviziosissimo di nuove voci e di nuovi siguificati; e che si adottassero altri, nei quali trovasi tutto il sapore della nostra favella, come,

per tacer di molti, il Nelli e il Leopardi.
L'amore della verità mi obbliga ad informare di una cosa i miei lettori. Aveva io fatto, aiutato da alcuni dottiamici, non poche correzioni ed aggiunte al Bravetti, e già era per pubblicarle; quande avvertito che era a luce il bellissimo libro del Sig. Gamba, feci venime da Venezia un esem-

plare a posta corrente; ed esaminatolo attentamente, vidi inutile la mia ristampa, anzi mi conobbi di gran lunga da lui superato. Poichè io non aveva altra mira che il pubblico vantaggio, anzi che indispettirmi ed averne invidia, ne provai interno piacere; e godo ora di poter fare questa sincera protesta. Ma perchè il Sig. Gamba in fine della sud prefazione mostra desiderio che si facciano delle postille al suo libro, ripassai il mio manoscritto, persuaso che dopo sì diligente mietitura si potesse a stento spigolare. Non trovai difatti che poche cose, le quali a modo di aggiunta ora riporto unendo alcune correzioni fatte dall' Autore stesso e graziosamente trasmessemi per pubblicarle, che distinguerò dalle altre colla iniziale G: e riserbo al seguente numero di questo giornale la prefazione da me per la ristampa suddetta preparata; indotto a pubblicarla più per condiscendenza che per volontà.

Pag. 1x. lin. 17. in cosa; Leggasi: in che. G.

Pag. XVII. Bottari. La più bell' opera del Bottari e la più utile alla lingua giace tuttora inedita. Contene essà le lezioni sul Decamerone, delle quali ne ha già il Pubblico un Saggio nella novella inserita nel tomo di novelle di alcuni autori forentini ( Lonira 1795.), e nell'istoria del Decamerone del Manni, nell'illustrazione della novella di Fra Cipolla (p. 433) in cui si riportano, due intere lezioni.

Pag. xix. lin. 34. Napoli. Leggasi: Napoli (ma Firenze) G.

Pag. xx. l. 15. Giraldi Cardinal. Leggasi: Giraldi Cav. Giovanni. G.

Pag. 2. Alamanni Antonio stanza sul beccafico. Il vocabolario s'esprime in maniera da far credere ipedita questa stanza prima della sua pubblicazione nel terzo tomo delle opere del Berni; ma essa era già stampata nella lezione di meser Nicodemo sul capitolo della salsiccia del Lasca. Errenze pel Manzani 1589., e nelle origini della lingua italiana del Menagio. Ginevra 1685.

Pag. 5. Allegri, rime e prose. In questa ristampa non sono aggiunte le lettere di Ser Poi; ma havvi

solo la fantastica visione.

Pag. 7. Amba a, il furto. Venezia 1567. Quen'edizione è ricopiata pagina per pagina da un'altra di Venezia del 1561. pel Rampazzetto e allo
stesso modo che la pennitima pagina di quella finisce: per mio, e manca ivi quello che segue nelle
antecedenti dei Giunti; così termina questa del
1562. Essendosi poi ristampata la detta commedia
nel 1596. in Venezia sulla citata, si ricopio ugualmente col testo trouco, e subito stampovisi
sotto: Il fine. Ciò prova esser tutti gli esempiari
mancanti. Sono così in effetto, e dei tutto simili
le copie della Libreria di S. Marco di Venezia,
e del Sig. Gradenigo; come pure quella da me
veduta presso il dotto Sig. Cav Baldelli, a cui
sono debitore di moltissime notizie in queste giunte.

P. 8. Annotazioni e discorsi sopra alcuni luoghi del Decamerone. Il compilatore di questo libro fin Monsignor Vincenzio Borghini, come il dimostra il Sig. Cav. Baldelli nella bella sua vita del Boccaccio, che fra non molto uscirà a luce. I Deputati alla correzione del Decamerone sono gli appresso, come si ricava da una postila nel Boccaccio del 1527. esistente nella Magliabachiana, e una volta della Laurenziana, ed illustrato dal Baudini (T. 5. dei Codici lat. p. 386.)

. Monsignor Vescovo di Fiesole. Il Giovane.

Questi è Francesco Cataneo da Diacceto (Ughelli Î. S. t. 3. col. 205.) chiamato probabilmente il giovane a distinzione del suo Zio Angelo, a cui successe nel Vescovado.

Messer Antonio Benivieni.

Messer Lodovico Martelli. Console dell' Accademia.

Il Priore delli Innocenti. Vincenzio Borghini.

Messer Baccio Valori. Dottore. Messer Agnolo Guicciardini.

Messer Iacopo Pitti

Messer Bastiano Antinori.

Messer Baccio Baldini fisico.

Pag. 8. lin. 13. Combi. Leggi: Cambi. G.

Pag. 15 Aggiungasi: Baldinucci (Filippo) Vocabolario toscano dell' arte del disegno. In Firenze 1681. per Santi Franchi in f.

Quest' opera fu citata nella penultima edizione del del Vocabolario: nell'ultima però non fu posto, probabilmente per isbaglio, il nome dell'Autore fra l'abbreviature; ma se ne allegarono le voci, per quanto mi ha assicurato dotto persona.

Pag. 16. Belcari, Laude vecchie e nuove. Credo che questo libro debba annoverarsi fra i rarissimi. Malgrado ogni più diligente ricerca fatta dal più volte lodato Sig. Cav. Baldelli non gli è stato possibile aver notizia d'altro esemplare fuor di quello della Magliabechiana.

Pag. 18. lin. 17. Chisi. Crederei dovesse dir

Pag. 19. lin. 27. de' Montegazi. Leggasi: di Montegazi. G.

Pag. 20. lin. 9. Moretti. Correggasi: Amoretti. G. Ivi. Bembo, Prose. Alcuni pochi esemplari di quest' Opera hanno il seguente frontespizio: Le

prose del Bembo. In Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino Stampator Ducale 1548 con privilegio di Papa Paolo III. et Carlo V. Imp ed Duca di Firenze. Essendosi riprovato dal Varchi l'articolo LE, come contrario alla mente dell' Autore, furono tolti i frontespizi da quasi tutti gli esemplari. Ne ossegvai presso il Sig. Baldelli due copie col frontespizio; una in carta bianca e l'altra in turchina.

Pag. 23.1. 34. della Goga. Leggasi; del Goga. G. Ivi. Del Bene, Rime. Delle due canzoni citate con altre inedite ha fatta una ristampa il Sig. Gaetano Poggiali, la quale però non è ancor pubblicata.

Pag. 27. Boccaccio, Decamerone. Il Sig. Baldelli ratta a lungo delle edizioni di questa celebre prosa nella lodata vita del Boccaccio, e pregiatissima reputa quella degli Elzeviri del 1665. in 12. Crede però che possa farsi anche meglio di tutto quello che è fin qui stato fatto. Veggasi la controversia epistolare del Rolli e del Buonamici, che può dar su ciò molti lumi.

Pag. 48. lin. 8. D. Giovanni. Leggasi B. Giovanni. G. 1vi. Cavalca Specchio di croce. Monsignor Bottari nella prefizione a quest Opera dice di avertrovato al capitolo 9. la voce detrimento, in tutte le stampe e in tutti i codici da lui veduti, a riserva di quei due di Pier del Nero, di cui servisis nella sna edizione. Non ebbe danque sott occhio l'edizione del 1493. Firenze per Maestro Antonio Miscomini in 4; la quale sebbene presenti un testo corrotto, pur la trattot tratto delle lezioni che lo preferirei volentieri a quelle del Bottari.

Pog. 57. Colonne (Guido Giudice dalle). Volga-

che tradusse l'anno 1333. Pag. 63. Dante. Una rarissima edizione della divina commedia fatta in Napoli nel 14...in fogl. e ignota ai Bibliografi, esiste nella Magliabechiana; ed eccone la descrizione. Tutto il libro è composto di 88. carte non numerate, a colonna, e in ciascuna sono 15. terzine. Nella prima facciata: comincia la comedia di Dante alleghieri di fiorencze nella quale tracta delle pene et punicioni de vicii et demeriti et premii delle virtu. Capitolo primo della prima parte de questo libro. Lo quale se chiama inferno. nel quale lautore fa prohemio ad tucto el tractato del libro. Al fine dell' Inferno leggesi: Gloria in excelsis Deo . Segue il Purgatorio nella prossima pagina, al fine del quale: Soli Deo gloria. Erubescat Iudeus infelix . M. V. Vien poscia una carta bianca; dopo di essa incomincia il Paradiso, sotto il quale: Deo gratias. Nella medesima pagina vedesi una lettera di Francesco del Tuppo diretta ai Signori electi allo reggimento della magnifica cita de neapoli per lo serenissimo et illustrissimo signore don Ferrando de arragona de Sicilia Iherusalem et Hungaria. Nella prima faccia della carta seguente il registro in quattro corte colonne.

Pag. 77. Giordano (fra) prediche. Firenze 1739. presso il Viviani. Questa è la prima edizione di esse, come si accenna nella dedicatoria. Shaglia dunque il Zeno (Fontan. t. 2. p. 427.) allorchè le dice stampate la prima volta nel 1739. pe' Tartini e Franchi. Debbo questa e altre avvertenze al col-

tissimo Sig. Segretario Luigi di Poirot.

Pag. 78. Giovanni fiorentino, il Pecorone. Non è vero che la contraffazione con la data del 1554. siasi eseguita sulla rarissima edizione citata dai Vocabolaristi che porta l'anno 1558 o sull'altra del Farri 1560; ma si fece bensì su di una antica di Gio. Antonio degli Antoni dell'anno 1554. Io ho avuto tutto l'agio di esaminarla mercè il favore del Sig. Cav. Guglielmo Altoviti che la possiede. Amendue hanno il sonetto nella prima faccia della seconda carta, lo stesso andamento dei versi, e i medesimi errori, come alla seconda faccia della carta 112, lin. 9. alenna per alcuna, e alla prima della carta 117. 111, invece del medesimo 117. Inoltre sono uniformi in avere nella divisione delle parole a fine di verso ora si ora no la stanghettina. Da questa somiglianza potrebbe nascer sospetto d'identità. Ma non è così. Oltre la diversità sensibilissima del carattere e della carta che nella vera è assai patinosa, vi sono dei segni chiarissimi per iscorgerne la differenza . L'antica ha l'impresa dello stampatore una linea circa più lunga che non è nella moderna, il T della parola inventione sul frontespizio non ritorto nell' asta orizzontale, come lo è in questa, e la pagina più stretta intorno na mezzo pollice. Di più alla seconda faccia della carta 112. lin. o. nell'antica leggesi sette, e nella moderna per isbaglio sctte.

Pag. 79. Grazzini, la guerra de' mostri 1584. Di questo componimento esistono due edizioni dello stesso anno, fatte in Firenze dal Manzani, in ciascuna delle quali le due prime ottave sono dietro il frontespizio e proseguono a tre per faccia. Sono amendue composte di otto sole carte; ma una è in corsivo in 4. colle stanze numerate; l'altra in carattere tondo in 8. senza numerazione di stanze. Così le vidi anoresso il Siz. Baldelli.

Pag. 83. Gregorio (S.) Morali. Questi per esser completi debbono avere una stampa in leggno sul frontespizio, ove è rappresentato San Gregorio sedente in atto di dar la benedizione; e sopra si legge in carattere rosso: motali dis Gregorio vulgari in lingua thoscana. Tal frontespizio è negli esemplari dei Padri Serviti di Pirenze, del Sig. Marchese Albergotti; e in quello che fecemi osservare il Sig. Baldelli.

Pag. 88. Guicciardini, Storie. L'edizione colla

data di Priburgo fu fatta in Firenze.

Pag. 90. Isaac collazione. Le spiegazioni delle voci che si trovano in quest opera, sono del nostro celebratissimo Anton Maria Salvini. Lo dice egli in una postilla alla pag. 545. del tomo 32. del Giornale del Letterati d'Italia esistente nella scelta e copiosa libroria del culto Sig. March. Giuseppe Pucci; e ne debbo la notizia al dotto Sig. Ab. Luigi Fiscchi.

Pag. 91. lin. 13. Gerardo de Lisa . Correggasi Ge-

rardo Flandrino (da Lisa) G.

Pag. 97. Machiavelli, opere. Farà forse maraviglia che qui si chiami di gran lunga superiore ad ogni altra l'edizione di Livorno, dopo ciò che osservarono gli editori di quella di Firenze in 8. 1796 99. nella prefazione del tomo 8. me è da sapersi che l'Autore se ne è accorto, e mi ha, sono pochi giorni, scritto che ritratterassi nella ristampa che fra non molto eseguirà del suo libro.

Ivi lin. 2. Chovet. loggi: Aubert. G.

Pag. 104. Medici (Lorenzo de') Rappresentazione de SS. Giovanni e Paolo. Ne conosco un' edizione con questo titolo: Rapresentatione di Sancto Giovanni et Paulo et di Sancta Costanza. In Florenza al instantia di M. Francesco di Giovanni. Benvenuto 45,88. in 8. di pagine venti col frontespizio.

Pag. 105. Medici Stanze alla Contadinesca. Il Sig. Cav. Baldelli reputa quest' opusonlo il più raro fra citati, non avendone veduta che una sola copia presso il Sig. Poggiali.

Ivi lin. 27. 1622. correggasi 1602. G.

Pag. 108. Novella del Grasso Legnaiolo. Ne vidi una presso il Sig. Baldelli stampata dal Sermartelli nel 1622. in 4.

Pag. 111. lin. 26. dietro all' opera sta impresso con quel che segue fino al punto. Va tolto affatto perchè è stato preso equivoco nel ricordare il Rosaio della vita, che non v'è impresso. G.

Pag. 114. lin. 4. Canonico Bandini emendisi : Ab.

Gaspero Bandini . G.

Pag. 117. Poliziano. Stanze. Si noti che nelle edizioni del Comino mentovate dal Bravetti manca qualche ottava. Pra le altre tengasi a riscontro quella di Sena per Simone di Niccolò, e Gio. di Altxandro librat, el di di carnovale che fiu a di 9. di Febraio 1512. in 8., edizione che per quanto io sappia, nessuno allega.

Pag. 125. Pulci Frottola. Si conserva anche nella raccolta Poggiali; ed è l'unica veduta dal Sig.

Baldelli.

Pag. 128. Redi, Lettera intorno all'invenzione degli occhiali. Siccome i vocabolaristi non accennarono di qual anno fosse la stampa di questo libretto, possono anche avere adoperato l'edizione anteriore. Firenze per l'Onofri 1678. in 4.

Pag. 131. Rime antiche. Pecemi vedere il Sig. Baldelli un esemplare di queste rime colle varie lezioni tratte da un MS. del Bembo, che a emigliorava infinitamente la lezione e discifrava gli Autori di alcune poesie date da Giunti per anonime.

Pag. 135 Saggi di naturali esperienze 1691. Quest'edizione per esser completa dee avere il rame di Westerhaut rappresentante Cosimo III.

Pag. 141. Sanazzaro, Arcadia. I Giunti non istamparono l'Arcadia che due volte, come accenna il Bravetti, ma le rime di lui impressero nel 1533: in 8. (Bandini Iunct. Typ. Annal. p. II. pag. 231.)

Pag. 147. lin. 20. dell' Alamanni. Si legga: del

Davanzati G.

Pag. 151. lin. 20. discorde dai testi allegati; Si corregga: volgarizzamento diverso da quello allegato. G

Pag. 155. lin. 24. 1724. in 4. Si aggiunga:

Pag. 165. Vettori, la coltivazione degli Ulivi 1718. Conferma ciò che avverte il Bravetti, di non aver cioè mai poturo trovare che nel 1720 si facesse un'edizione di quest' opera, come vuole la citazione della Crusca, la pagina ultima delle Satire di Persio tradotte in verso toscano da Anton Maria Salvini, Firenze 1726. in 4. dove riportandosi la nota d'alcuni libri impressi nella Stamperia di detto Manni, si adduce questo trattato sotto l'anno 1718.

Pag. 168. Vite de' SS. Padri. Mi sembra che non si possa dubitare che questo volgarizzamento sia opera del dotto e pio Fra Domenico Cavalca, sebbene fin quì, per quanto sappia, non sia stato

avvertito. Questo purgatissimo Scrittore infatti dice nell'esposizone del simbolo pag. 275. 276. (ediz. di Roma 1763. ) Molti esempi si trovano nella vita de' Santi Padri, e nel dialogo di S. Gregorio, li quali perchè nelli suoi luoghi recai in volgare, ora qui non li pogno per non esser troppo prolisso. E nel trattato della Pazienza (Roma 1756.) pag. 207. 208. Ma ora non gli pongo, perchè gli ho volgarizzati nel suo luogo, cioè in Vita Patrum e anche nel Dialogo. E come da questa autorità potrebbe sospettarsi che non tutta l'opera avesse volgarizzata. ma parte; vuolsi por mente al passo della pag. 240, dello stesso trattato, ove toglie affatto ogni equivoco dicendo: ma basti d'aver posti qui pur questi massimamente perchè in Vita Patrum, il quale anche ho volgarizzato, se ne pongono molti. Debbesi questa scoperta ai dottissimi Sigg. Vincenzio Follini bibliotecario della Magliabechiana, e D. Gio. Lessi, che me l'hanno con somma gentilezza comunicata.

Pog. 169, Urbano, Firenze 1598. Quest'edizione va unita all'Opea di M. Giovanni Bocazcio tradotta di lat. in volgare da M. Niccolò Liburnio, dove per ordine di alfabeto si trata diffusamente di monti selve ec. In Fior. per Filippo Giunti. In fatti nell'ultima pag. dell'Urbano oltre l'impresa giuntina e la replica della data vedesi il registro di ambedue le opere.

Zannoni.

Estratto dal Giornale Ape Anno III. Num. VIII.







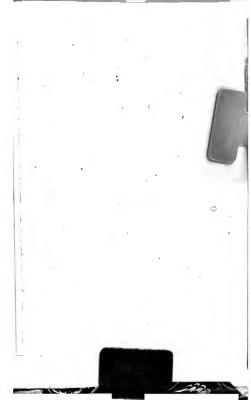

